# LE COSE MARAVIGLIOSE

#### DELLA

# CITTA' DI ROMA

CON GRAN STUDIO RICERCATE,

Dove si tratta delle Chiese, Stazioni, Reliquie, e Corpi Santi,

Con la Guida Romana, che insegna facilmente a'Forastieri di ritrovare le cose più memorabili di Roma,

Li nomi de' Sommi Pontefici, ed Imperatori,

Atricchite delle Memorie Sacre fatte da Clemente VIII. Paolo V. Urbano VIII. Innocenzo X. Alessandro VII. Innocenzo XII. Clemente XI. Clemente XII. e Benedetto XIV.

E della notizia

DELLE-SETTE MARAVIGLIE DEL MONDO,

Con altre cose notabili,

Aggiuntovi le Antichità di Roma con le sue Figure, e di nuovo corrette, ampliate, ed ornate

Con Privilegio di SUA SANTITA'.

da Suastalla. Possessora 1150.

IN ROMA, MDCCL.

Nella Stamperia di Giovanni Zempel presso Monte Giordano.

Con Licenza de' Superiori.

Si vendono in Piazza Navona nella Libraria all' Integna del Morion d'Oro.

#### REIMPRIMATUR;

Si videbitur Reverendissimo Patri Sacti Palatii Apostolici Magistro.

F. M. de Rubeis Archiep. Tarsi Vicesger.

### REIMPRIMATUR,

Fr. Vincentius Elena Mag. Socius Reverendissimi Patris Sacri Palatii Apostolici Magistri Ordinis Prædicatorum.

#### DELLE SETTE CHIESE PRINCIPALI DI ROMA.

La Prima è S. Giovanni in Laterano.



A prima Chiesa Sede del Sommo Pontesice Romano, e Capo di tutte le Chiese del Mondo è questa di San Giovanni in Laterano posta nel Monte Celio satta edisicare dal gran Costantino nel suo Palazzo, ed ampliata poi da S. Elena sua Madre, dotata da questa di entrate ricchissime, e li Sommi Pontesici vi abitorno

lo spazio quasi di mille anni, principiando da San Silvestro, sino a Clemente V. Essendo poi stata rovinata dagli Eretici, Nicola IV-la ristauro, e Martino V. vi sece lastricare il pavimento, e l'abbelli di

samose pitture. Eugenio IV. la persezziono, e Pio IV. vi aggiunse un Solaro bellissimo, sacendo ridurte la Piazza in piano, risece ancora l'arco grande di travertino, che si sostenta da due Colonne in capo della Nave di mezzo, e vi aggiunse li due Campanili. Minacciando rovina le cinque Navi della Basilica Innncenzo X. senza alterare l'antica forma la sece accomodare come si vede dal Cav. Borromino. Alessandro VII. ristaurò la Tribuna, e vi sece la Porta di metallo, e sinalmente la san: mem: di Clemente XI. ha satto porre nelle nicchie de' Tabernacoli le Statue degli Apostoli, di altezza di palmi 21., scolpite da' Virtuosi Prosessori di Scalpello, cioè: S. Pietro da Mono; S. Paolo dal medesimo; S. Andrea dal Cav. Camillo Rusconi; S. Tomaso da Monstà Allegrò; S. Giacomo minore, dal su Angelo de Rossi; S. Filippo, da Giuseppe Mazzuoli; S. Bartolomeo, dal suddetto Allegrò; S. Matteo, dal suddetto Rusconi; S. Simone, dal su Francesco Moratti; S. Taddeo, da Lorenzo Toni.

Licelebri Pittori de' Profeti si sono segnalati col pennello: cioè Isaia, del Cavalier Benedetto Luti; Geremia, di Sebastiano Conca; Baruch, di Francesco Trevisani; Ezechiele, di Gio: Paolo Melchiorti; Daniele, del Procaccini; Osèa, di Giovanni Odazi; Joele di Luigi Garzi; Amos, del Cavalier Nasini; Abdia di Giuseppe Chiati; Giona, di Marco Bonsialli; Michèa, del Cavalier Pier Leone Ghezzi; Naum, di Domenico Muratori. L'Eminentissimo Signor Cardinal Benedetto Pansili Arciprete di detta Basilica con gran vigilanza ha sutto persezzionare si belle opere, coll'assissenza del Signor Carlo Stefano Fontana, Architetto, e Benesiziato della suddetta Basilica; ove si vece il maestoso Deposito di Monsignor Gabrielle Filippueci, disegno, e Scarpello di Bernardino Cametto Romano, con nobile Elogio, ed Epitassio, ed in oltre altre samose Pitture satte ri-

pulire, che rendono vaga a maraviglia questa Basilica.

Fu questa Basilica consacrata in onote del Salvatore, e.de' Santi Gio. Battista, e dell' Evangelista da S. Silvestro li 9. Novembre nella cui consacrazione apparve all' improviso l'imagine del Salvatore nel muro della Chiesa, che ancora si vede neila Tribuna ripostavi da Papa Nicolò IV. la quale non abbruciò essendo detta Chiesa stati incendiata più volte. Vi è stazione la prima Domenica di Quaresima, la Domenica delle Palme, il Giovedì, e Sabbato santo, il Sabbato in Albis, la vigilia della Pentecoste, e per la sesta di S. Gio: avanti la Porta Latina, vi è la plenaria remissione de' peccati, e li-

berazione di un' Anima dal Purgatorio, e dal di di S. Bernardino che è alli 20. di Maggio, insino, al primo di Agosto, ogni di vi è la remissione de' peccati . Ed il giorno della Natività di S. Gio: Battista, della Trasfigurazione del Signore, e della Decollazione di S.Gio: Battista, e della Dedicazione del Salvatore, vi è la plenaria remissione ne de'peccati. Ed il giorno di S. Gio. Evangelista vi sono anni 28. mila d'indulgenze, ed altrettante quarantene, e la plenaria remissione de' peccati, ed ogni di vi sono anni 648. ed altrettante quarantene d'indulgenze, e remissione della terza parte de' peccati, e chi celebrarà, o farà celebrare nella cappella; che è appresso la Sacrestia, libera un' anima dal Purgatorio . In detta Chiesa vi sono numerose Reliquie, che si mostrano il giotno di Palqua avanti, e doppo Vespero . Nel Tabernacolo, che è sopra l'Altare della Maddalena fatto da Onorio II. vi è il capo di S. Zaccaria Padre di S. Gio: Battista, il capo di S. Pancrazio Martire, dal quale tre di continui usci sangue al tempo di Clemente V. Le Reliquie di S. Maria Maddalena, una spalla di S. Lorenzo, un dente di S. Pietro Apostolo, il calice, nel quale S. Gio. Evangelista, per comandamento di Domiziano bevè il veleno, e non li fece nocumento, la catena, con che su menato da Efeso a Roma nel 92 essendo Papa Cleto I. Una sua tonicella, che essendo posta sopra tre morti, subito risuscitorno; delle ceneti, e cilizio di S. Gio. Battista; de' capelli, e vestimenti di Maria Vergine, la prima camiscia, che sece a Gesti Cristo, il panno con cui il nostro Redentote asciugo i piedi a' suoi Discepoli, la canna con la quale su percollo il capo al Nostro Salvatore, la veste di porpora, che li mise Pilato tinta del suo preziosissimo sangue, del legno della Santissima Croce, il Sudario, che li fu posto sopra la faccia nel Sepolero, dell' acqua, e sangue, che gli usci dal costato, della culla, e tonica inconsutile di Cristo, e la Manna, che piove nel deserto. Sopra l'Altar Papale in quelle grate di ferro fatte fare da Urbano V. vi fono le teste de' Santi Apostoli Pietto, e Paolo, ed ogni volta, che si mo? strano vi è indulgenza di anni 3. mila per gli abitanti di Roma, che vi sono presenti, ed alli convicini 6. mila, ed a quelli che vengono da lontani paesi 120, mila, ed altrettante quarantene, e la remissione della terza parte de' peccati, e queste si mostrano il Martedì, Giovedi, e Sabbato Santo, il Lunedi di Pasqua, la Domenica fra l'ottava del Corpus Domini, ed alli 9. di Novembre giorno della Dedieazione. Sotto l'Altare vi è l'Altare di San Gio. Evangelista quando A 3

fu condotto à Roma prigione, e detto Altare è di legno, sopra del quale celebrava S. Pietro. Le quattro Colonne di bronzo dorate, che sono avanti l'Altare del Santissimo Sactamento dicono esset piene di Terra Santa, quale Tito, e Vespasiano secero portare da Gerusalemme, che erano nel Tempio di Salomone. Nella Cappella appresso la Porta grande vi è l'Altare, che teneva S. Gio. Battissa nel deserto, e presso la porta della Sagressia la tavola sù la quale Nostro Signore sece l'ultima cena con li suoi Discepoli, e i pani della proposizione. le sorbici, che tosorono S. Gio. Battissa, il velo, che tenne Cristo d'avanti mentre pendeva in Croce. In Sacressia vi è il capo di S. Giordano, e di S. Epimaco, ed una cassa piena di ossa di Santi, de' quali non si sanno i nomi, con altre venerabili devozioni. E' degna di qualche ammirazione la Nobile Cappella satta eriggere dalla santa memi di Clemente XII. dedicata a S. Andrea Corsini, dove si vede un bel Quadro di Mosaico tappresentante il medesimo Santo, la detta Cap-



pella, tutta adornata di pietre, e bassi rilievi, con siucchi messi a oro, con il Deposito del suddetto Pontefice, , all'incontro del quale si vede quello del Cardinal Neri, adornata di altri Depositi della detta Eccellentissima Casa, con una mae-Rosa cancellata di metalli do. rati, avendo fatto fate una bella, e maestosa facciata di travertini interziati con matmi, con la loggia per la benedizione, facendo finimento alla detta facciara bellissime statue di travertino, col pottico di matmi finissimi interziati con altre nobili pietre, con sua volta rea. le tutra posta a stucchi, con bassi rilievi sopra le Porte, 2vendovi fatta potte sotto el detto portico la statua di marmo

del Gran Cost antino, avendo ancora fatta fate l'abitazione per li Pe-

Bitenzieri di detta Basilica. Fuori di detta Chiesa si va alla Scala sano ta, la quale è di 28. scalini di marmo bianco, da Sisto V. fatta voltare, e ridurre nella forma, che ora si vede, acciò andasse con più maestà a dirittura della Santissima Imagine del Salvatore, ed a man destra di esso fece dipingere per mano di Ferau un Istoria del Testamento vecchio molto stimata, la qual Scala era nel Palazzo di Pilato, ed il nostro Salvatore salendola vi cadde spargendovi sopra il suo preziolissimo sangue, se ne vede il segno sotto una grata di ferro, e peid qualunque persona, che la salità divotamente inginocchioni ( poiche altrimente non si può salire) conseguirà per ciascheduno scalino tre anni, ed altrettante quarantene d'indulgenze, e la remissione della terza parte de' peccati. In cima di essa vi sono tre porte di marmo, per le quali dicono, che su condotto il Salvator nostro a Pilato. La finestrella di marmo, che è sopra la porta in una cappeila ivi appresso, questa era nella Casa di Maria Vergine in Nazaret ; per cui dicono, entro l'Angelo Gabriele ad Annunziare l'Incarnazione del Figliuolo di Dio. La Cappella Sancta Sanctorum, così detta per le grandi Reliquie, che vi sono, nella quale mai entrano donne, era propria de' Romani Pontifici nel Palazzo Lateranense, e Papa Onorio III. la ristaurò, e Nicolò III. la rifece da' fondamenti, aggiungendovi la Porta di metallo, e la consacro a San Lotenzo Martire, dentro della quale si tocca, e vede del letto, ed ove sedè alla Cena il Salvatore nostro, della qual cappella ne ha cura particolare una Congregazione di gentil' uomini Romani, che nel giorno di San Stefano li 26. di Decembre dà la dote alle Zitelle, e vi sono altre infinite Reliquie, e in particolare vi è l'Imagine del Santissimo Salvatore di altezza di palmi sette ornata di argento, e come si cre. de dipinta da San Luca, e finita dall' Angelo, e questa Santissima Imagine su in diversi tempi portata processionalmente dentro Roma con grandissimo decoro per implorare il suo divino ajuto per li bisogni del Cristianesimo, ed in tempo della santa memoria di Clemen. te XI, su trasportata in S. Maria sopra Minerva, ed indi in S Pietro, e poi in S. Maria Maggiore, di dove con replicate processioni, e concorso d'infinito Popolo, su ritornata nel suo luogo in Sancta Sanctorum . Vi è il capo di S. Anastasio, e di S. Agnese Vergine e Martire intieri; Dicono, che Leone X. le vidde tutte, e le mostro a molti astanti, e le ritornò a suo luogo.

Il divoto Pellegtino prima di salire detta Scala santa potrà sate

una divota Orazione preparatoria, e poi salita recitarà quell' Orazione, che stà in una Tabella assissa in cima di detta Scala santa. Ivi vicino vegrete il Triclinio satto ristaurare, e ridurre in essere dalla Santità di Nostro Signore Benedetto XIV. avendo satta addrizzare la strada, che conduce a S. Croce in Gerusalemme.

Vicino la detta Chiesa verso l'Ospedale si vede il Tempio di San Gio, in Fonte, dove Costantino Magno su battezzato, è fatto con un buon disegno di architettura, ed ornato con colonna di porfido, che in diversi tempi su ristaurato da Sisto III. Paolo III. Pio IV. Gregorio XIII. e Urbano VIII. lo adorno con belle pitrure nella forma, che si vede. Gli ornamenti ricchi di ogni magnificenza, che vi erano, sono li qui appresso. Il Sacro Fonte avea nel mezzo una colonna di porfido, sopra la quale era una lampada di oro di libre 52. nella quale i giorni di Pasqua in luogo di olio, si abangiava balsa. mo, di valore di 200, libre, nell' estremità della Fonte vi era un'Angelo di oro di libre 30., ed una statua di argento di S. Gio. Battista di libre 100. con l'Iscrizzione; Ecco l'Agnello di Dio, ecco chi leva li peccati del mondo. Una statua di argento del Salvatore di lib. 170. vi erano anco sette Cervi, che spargevano acqua, e ciascheduno di loro pesava libre 80., le cappelle, che son vicine a detto luogo, Hilario Papa le consacrò, una alla Croce, e vi mise del legno della Croce coperto di gemme, c quelle due colonne, che sono in detta cappella cancellara furono nella casa della B. Vergine, l'altra ove non entrano donne, era camera di Costantino, la consacrò à S. Gio: Evangelista, quivi è un Portico detto di S. Venanzo, con due cappelle, e Tribune adornate di Musaico. Quella à man destra è delle Ss. Ruffina, e Seconda Sorelle, e vi sono li loro corpi, consacrata da Anastasio IV. dall' altra parte de' Ss. Andrea, e Lucia, vi sono delle loro Reliquie, ed i capi de' Ss. Cipriano, e Giustina. Quivi vicino è una Chiesola, dove è un' altare della gloriosa Vergine celebre per l' miracoli, ed è fatto di elemosine del Popolo, questa si chiama di S. Venanzo, Fabricata da Giovanni IV. Pontefice, sotto il cui altare sono riposti dieci corpi di S. Martiri, fatti dal medesi. mo trasportare dalla Dalmazia, quando su insetrata, e travagliata da Barbari. Nella tribuna di questo Oratorio Alessandro VII. vi fece porre un antichissimo, e divotissimo Crocisiso, con due Statue de' Ss. Pietro, e Paolo, ed un'altra di Celestino III. Papa levati dall' Oratorio di S. Tomaso, demolito con occasione della nuova fa-

bric2

brica d' Innocenzo X. L'aspedale del Salvatore, oggi detto S. Giovanni in Laterano sù edificato da Giovanni Colonna Cardinale, da Honotio III. ed ampliaro da diversi Baroni Romani, Cardinali, ed altri Signozi, del quale ne hà la cuta la detta Congregazione di Gentil'huomini Romani . Furono ancora in detta Chiesa l'infrascrit. te cole, che hoggidì non vi sono. Costantino Magno vi pose il Salvatore, che sedeva di 320. libre 12. Apostoli di 5. piedi l'uno, i quali pesavano libre 90. l' uno, un' altro Salvatore di libre 140 e 4. Angioli tutti di argento, i quali pesavano 195. libre, e vi pose anco quattro corone d' oro bellissime, con i Delfini di libre 15., e sette altri di libre 200. ed Ormisda Papa vi osserì una corona d' argento di libre 20, e sei vasi. Vi si vede il bel Deposito del Cardinale Casanate con la sua statua scoltura di Monsu le Gros. Sisto V. nel sito a mano sinistra della piazza fece edificare il nob; l'ssimo Palazzo che si vede arricchito di samose Pitture per comodità de' Pontesiei, quale Innocenzo XII. ridusse in Ospizio de' Miserabili, e Mendichi d'ogni sesso, sacendoli sovvenire di quanto porta il b'sogno loro. Nel mezzo poi di detta Piazza, l'iltesso Sisto V. fece dirizzare la Guglia cavara dalle ruine del Circo Massimo venuta d' Egitto in tempo di Costanzo figlio di Costantino Magno, d'altezza di palmi 144. che Racuesse Rè d' Egitto aveva dedicata al Sole in Tebe Aggiunse il Portico della Chiesa. Clemente VIII. ha ridotto in piano la parte che si entra dalla Guglia, soffittata d'intagli indorati, con altri ornamenti non men ticchi; e ben intesi , e vi fece la cappella del SS. Sacramento, con il maraviglioso Tabernacolo tutto di gioje conteste in argento, sopra del quale si vede una tavola d'argento di mezzo rilievo; dove è scolpita la cena di N. Signore con gli Apostoli. E sotro il Pontificato di Paolo V. nella Piazza vicino la guglia per publica comodità è stata finita una bella Fontana, principiara da Clemente VIII. per condurvi l'acqua felice con belli ornamenti di pietra: nell'entrare in derta Chiesa si vedono l'infrascritte pirsure. Quella Resurrezione che sta sopra il SS. Sacramento dipinta a fresco è opera del Cavalier d' Arpino, la facciata verso l' Organo, dove sta Costan. tino quando su barrezzato da S. Silvestro, è pitrura del Pomaranci, nel Bartisterio di S. Giovanni dove su battezzato Costantino: presso la Chiesa vi sono due cappelle d' Hilario Papa, le quali essendo per l' antichirà guafte, furono da Clemente VIII. ristaurate con bell'ssime pietre, e pitture, In quella a man dritta dedicata a S. Gio. Battifta vi è un quadro molto bello di Andrea Como rappresentante il Battista quando battezzò Cristo, e l'istoriette dipinte a fresco nella volta, sono d'Antonio Tempesta; nel portico di detta Chiesa dalla patte della guglia a man dritta chiusa con cancellata di serro vederete la statua di btonzo d'Entrico IV. Re di Francia satta fare dal Capitolo di detta Chiesa, come loro Benesattote l'anno 1603. come si legge dall'iscrizione, che è nella base. Questa Basilica è una delle quattro, che si visitano l'Anno santo, nel quale s'apre la Porta santa phe vi è, e si serra poi dal Cardinale Arciprete ei detta Chiesa; e vi stanno si per Penitenzieri li PP. Minori Osservanti Risormati di S. Francesco possivi da S. Pio V. in questa Sacrosanta Basilica vi sono tante indulgenze, che si trova scritto che Papa Bonisazio disse, che l'indulgenze, d'essa non si possono numerate se non da Dio, e le consermo tutte.

In questa Chiesa alle volte si tien Cappella Papale, ed in diversi tempi si da la benedizione dalla Loggia, a quest' essetto eretta: Si da ta dote ogn' anno a Zitelle il giorno di S. Ilario alli 14. di Gennaro. Vi sono stati satti più di 20 sacri Concilii, e qui vengono li Sommi Pontesici nuovamente eletti a prendere il possesso, con il seguito de' Signori Catdinali, Prelati, Senatore di Roma, e Conservatori,

con grande alle grezza, ed epplauso d' infinito Popolo.

# La seconda Chiesa di S. Pietro in Vaticano.

A Chiesa di S. Pietro iu Vaticano su edificata, e dotata dal Magno Costantino, e consacrata da S. Silvestro alli 18. di Novembre. Vi è stazione il giorno dell' Epifania, la 1. Domenica di Quaresima, il Lunnedi di Pasqua, la vigilia, ed il giorno dell' Ascensione, il giorno pella Pentecoste, li Sabbati di rutte le quattro tempora, la Domenica dell' Avvento, il giorno del Corpo di Cristo, ove si sa una solenuissima Processione, calando il Sommo Pontefice dalla Cappella Paolina, con il SS. Sacramento, portato con gtan maestà sopra un elevato Soglio forto un baldacchino, precedendo prima le numerose Religioni, e poi gli Offiziali di Dataria, e Cancellaria, e da tutti li Notari di Roma, e Penitenzieri, seguendo l'Eminentissimi Cardinali, e poi sono portate le riccihissime Mitre, e Tritegni tempestate di grosse perle, e gioje di gran valore; segue poi Sua Santità, assistito dalle guardie Svizzere, dopo di esso la numerosa Prelatura, e dalli Cavalleggieri, e Corazze, con infinito corso di Popolo, siao alla derta

1



detta Bissilica. V sono indulgenze plenarie, e 13. mila anni, e tanti quarantene li giorni della Cathedra di S. Pietro, le Domeniche de Quaressma, di Natale, la Domenica di Passione, il giorno di S. Gregorio, nel giorno dell'Annunziazione di M. Vergine vi sono anni 1000. d'indulgenza, e dal detto giorno sino al 1. di Agosto, ogni giorno 22. mila, e tante quarantene d'Indulgenza, e la remissione della terza parte de' peccati, e vi si espone la Coltre de Ss. Martiri; nella vigilia; ed ottava de' Ss. Pietro, e Paolo, la Domenica in Albis, il giorno di S. Simone, e Giuda, la Dedi cazione di detta Chiesa, il giorno di S. Andrea, e S. martino vi è indulgenza plenaria, e tanta quarantene, e la remissione della terza patte de' peccasi, e nella sesse di S. Pietro visitando i sette Altari principali, e in tutte le sesse doppie

pie vi è dop pia indulgenza, e chi salirà divotamente li scalini, che tono avanti detta Chiesa, e nella Cappella di S. Pietro per ciascheduno scalino scanni d'indulgenza. Carlo Magno nel venire a Roma li salì inginocchioni bagiando ogni scalino con gran divozione; nelli Venerdì di Marzo vi sono tante indulgenze, che non hanno numero, così nella

terza Domenica di Giugno vi è indulgenza continua.

Vi sono la metà delli Corpi de' Ss. Pierro, e Paolo sotto l' Altare di mezzo, detto della confessione, e nell' Altare verso mezzo giorno vi sono Reliquie de' Ss. Simone, e Giuda Apostoli, di diversi Ponte. sici, di S. Gio. Crisostomo, di S. Gregorio Papa, di S Petronilla, la testa di S. Andrea Apostolo portata a Roma dal Prencipe della Morea a Pio II., che gli andò incontro sino a Ponte Molle, e la detta si moltra la terza Domenica di Giugno, che su portata a Roma, il giorno della sua festa a i 30. di Novembre dopo Vespero, e poi quando vi artiva la Compagnia del SS. Sacramento di S. Andrea delle Fratte; la Testa di S. Luca, di S. Sebastiano, di S. Giacomo intereiso, di S. Damaso Papa, ed una Spalla di S. Stefano; la Telta di S. Magno Arcivescovo, di S. Potenziana, di S. Lamberto Vescovo, la gola di S. Biagio, la ipalla di S. Antonio Vescovo, una gamba di S. Severo Arcives. di Ravenna, la Cathedra di S. Pietro, che si mostra li 18. di Gennaro, e li 22. Febbraro. Nella nicchia sopra la statua della Veronica vi è parte della Ss. Croce di N, S. Gesù Cristo, il Volto Santo, derto, della Veronica, ed il ferro della Lancia, che passò il Costato di N. S., mandato l'anno 1461. ad Innocenzo VIII. dal gran Turco Bajizet, ed ogni volta che si mostrano, gli abitanti di Roma, che sono presenti, conseguiscono indulgenza di anni 3000. li convicini di 6002. e quelli, che vengono da paesi lontani 12000 e tante quarantene, e la remissione della terza parte de' peccati. Si mostrano la Domenica più prossima a S. Antonio, il Mercordi, il Giovedì, Venerdì, e Sabbato Santo, il secondo giurno di Pasqua, il di dell' Ascensione, il secondo giorno della Penrecoste, alli 18. di Novembre, giorno della dedicazione. Molte altre Reliquie si mostrano il Lunedi di Pasqua. Vi è anco quel quadretto, che vi sono dipinti S. Pietro, e S. Paolo. che si crede fossero mostrati da S. Silvestro a Costantino, quando l, domando chi erano questi Pietro, e Paolo, che gli erano apparsi i Questa iltoria, e vita di S. Silvestro si puol leggere in Sacristia, dove inella Cappella a mano destra vi si conservano molti venerabili Istromenti, che servirono per mattirizzare i Santi Mattiri, tenuti perciò in gran venerazione. HoHonorio I. coprì questa Basilica di Bronzo dorato, tolto dal Tempio di Giove Capitolino, ed Eugenio IV. sece sare le porte di bronzo
da Antonio Fiorentino in memoria delle Nazioni, che al suo tempo
si riconciliorno con la Chiesa, e la pigna di bronzo, che vedevasi nel
cortile di altezza di cinque braccia, e doi quinti, dicono essere stata
sopra la sepoltura d'Adriano, oggi Castel S. Angelo; e di là pottata
ne Giardino di Belvedere, con i pavoni ancor di metallo, che vogliono servissero per ornamento del Sepolero de' Scipioni, che e a do-

ve al presente è la Chiesa della Traspontina.

L' Obelisco detto volgarmente Guglia d'altezza 100. piedi nella Piazza, era prima dietro la Sacristia nel Circo di Nerone, di dove Sisto V. nel 1480. la sece rimovere con grandissima spesa: posa esta sopra quattro Leoni di metallo dorato, che formano l'arme di detto Pontesiee in cima di cui è una Croce di metallo, nella quale è riposto del Legno della Santissima Croce, che venerandosi dai sedeli con dire tre Pater noster; tre Ave Marta, acquistano dieci anni, e tante quarantene d'indulgenza. La Santità d'Innocenzo Decimoterzo l'hà abbellita con far scoprite l'indoratura de' Leoni, e quattro Aquile suo stemma a piedi nelle quattro facciare di essa, che posano topra vaghi sestoni, il tutto di metallo in parte dorati, e fatto dare di nero alli Geroglifici di essa, con farvi porre una balaustrata di marmo bianco, e dopo di elsa altre colonle di Serpentino, che la rendono vaga a meraviglia . Erano in detta Basilica gl' infrascritti ornamenti , prima Costantino Magno pose al sepolero di S. Pietro una Croce d'oro di libre 150. quattro candelieri di argento nelli quali erano scolpici gli atti degli Apostoli, due Calici d' oro di libre 12. l' uno, e venti d' aigento di libre 50. una patena d'oro di libre 35. ed all'altar di S. Pietro sece un incensiero a' oro ornato di molte pietre preziose. Ormisda Papa gli dono 10. vasi, e tre lampade d'argento.

Giustiniano Imperadore gli dono un vaso di libre 6. circondato di gemme, due vasi d'argento di libre 11. l'uno, due calici d'argento di libre 35. l'uno. Belisario delle spoglie di Vitige Re de' Goti, gli osseri una Croce d'oro di libre 100. ornata di pietre preziose, due coroserari i di gran prezzo. Michele sigliuolo di Teosilo Imperadore di Costantinopoli dono un Calice, ed una Patena d'oro adornati di gemme. Gregorio XIII. sece sare 5. Apostoli d'argento, che mancavano al numero di 12. Ediseò la son uosa Cappella detta Gregoriana, dove ell'Immagine della B. Verg. nella quale le seste, Sabbati, e vigite

deila Madonna vi si cantano con musica le Litanie, vi traspottò il Corpo di S. Gregorio Nazianzeno, che stava nel Monastero delle Moniche di Campo Marzo pel 1580, sotto Sisto V. su chiusa la Cuppola, e coperta di piombo. E sotto Clemente VIII, venne risatto il pavimento, e collocata la Lanterna nella Cuppola.

Prolo V. tabrico da fondamenti la Nave di mezzo con tutto il resto, cominciando dalla Cappella Gregoriana, e Clementina, e tutta la facciata, ponendovi sopra li 12. Apostoli di travettino con N. S.

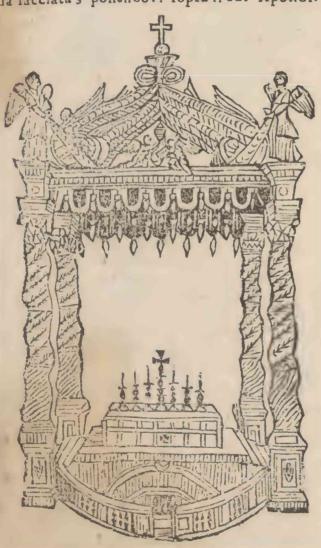

Gesu Cristo in mezzo, e fece finire anche la loggia per la benedizione, nella quale la mattina dell' Afcenzione alli 13.di Mag. gio dell' anno 1611. diede la benedizone solita darsi al popolo in tal giorno. Le Colonne della facciata in numero di venti, era. no nella Chiesa vecchia, fra le quali ve ne sono due di pietra detta Africano stimatissime Ridusse la Chiesa al fine, ornando la volta della nave di mezzo con bellssimi stucchi messi a oro, e terminò la Scala di marmi biachissimi, per la quale da due lati si scende al sepolero di S. Pietro, adornato di pietre maravigliose per la bellezza.

Urhano VIII. poi, sopra l'Altar maggio.

re delli Ss. Apostoli, di metallo in parte dorato, vi aggiunse quattro Colonne di di metallo a vite dorato satte delli Travi del Portico di Marco Agrippa, che nelli piedistalli di marmo bianco, e negro si vedono scolpite l'armi di detto Pontesice con diversi putti, e varie imprese del medesimo: sopra l'accennate Colonne vi sono quattro Angeli, che reggono un nobilissimo Baldachino satto mirabilmente di metallo.

Nelle quattro nicchie grandi dalli lati, vi sono quattro Statue alte 22. palmi l' una, senza il piedestallo. Sotto il Volto Santo è rappresentata la Veronica scoltura del Moehi. Sotto la Eroce vi è la statua di S. Elena Imperadrice, opera del Bolgi. Sotto la Lancia tiene il luogo Longino, scolpito dal Cav. Bernino, e sotto la Testa di S, Andrea vedesi il detto Santo, fatto da Francesco Fiamengo, ed a ciascuna delle sudette statue sotto li piedestalli corrisponde il suo Altare. Le quattro Nicchie di sopra , dove in una è il Volto Santo; nell' altra la Ss. Croce; nella terza la Lancia, che passo il Costato di N. S. Gesù Cristo, e nella quarta la Testa di S. Andrea, quali Nicchie sono vagamente adornate con puttini, fregi di marmo, ed altre genrilezze di Metallo, aggiuntevi otto Colonne di marmo fatte a vite antiche di buona maniera, le quali dicono esfere state del Tempio di Salomone, ed una consimile ad esse si vede nelle Cappella del Ss. Crocisisto, vicino la Porta Santa, dove nei Venerdi si cantano in musica alcune orazioni, e per renderle più decorose vi assistono li Seminaristi di detta Basilica -

L'uno de' fette Alteri è antichissimo. Nel fare i sondamenti, per la nuova sabrica, suron trovati molti Sepoleri antichi de' Cristiani, parte di marmo, ed altri di terra cotta, e perche occupavano gran sito, convenne levare molti Altari, e Sepoleri di Pontesici, con la quale occasione si scoprì il corpo di Bonisazio VIII. intatto, con tutto l'abito Ponzisicale; si trovarono ancora li corpi di diversi Santi che erano sotto gl' Altari, sra quali quelli delli gloriosi Apost. Ss. Simone, e Giuda, de' Ss Procesto, e Martinniano, di S. Gregorio Papa, di Santa Petronilla, di S. Bonisazio IV. de' Ss. Leone I. II. III. V.IX. che levati dal loco antico di S. Pietro, surono trasportati tutti solennemente nella nuova Chiesa, e riposti fra li sette Altari: parimente le Ss. Reliquie del Volto Santo, della Lancia di Longino, ed altre Reliquie che erano nella Chiesa vecchia surono trasportate in S. Pietro nuovo, e riposte nelle nicchie già descritte, dentro le quali si vedono nuovo, e riposte nelle nicchie già descritte, dentro le quali si vedono

bellissime figure di Musaico fatte dal Cavalier d' Arpino . In tutti l' altri Altari, che fanno ornamento grande a questa nobilissima Basilica, si offervano tavole fingolari dipinte dalli più celebri Pittori di quei rempi, fra quali vedefi quella della Cappella Gregoriana sin cui Mu. ziano rappresento San Girolomo Dottore di S. Chiesa. L' altra della Cappella Ciementina, che espone il fatto d'una Donna morta, che detraudo la Chiesa in tempo di S. Pietro, del Pomaranci; Vicing la quale nella medesima Ceppella dicontro per andare a S. Marta dov' è dipinta la caduta di Simone Mago, si reputa opera di Gio: Senese . L' altra tavola appresso, che rappresenta S. Pietro quando liberò lo strop. piato alla potta del Tempio è del Giuli Fiorentino. Nell' altra Cappella verso la Tribuna vi è il miracolo di S. Pietro, all'or che libero Tabita', e questa vien giudicata pittura del Cavalier Baglione . L'ap. presso Tavola nella quale si vede N.S. Gesù Cristo alla riva del Mare, che chiama San Pietro, è di Bernardo da Castel Genovese ridotti al presente tutti li sudetri Quadri in Mosaico. Sarebbe lungo il racconto di tutte le cose, che si ammirano in questa Basilica, ma per sodisfare a divoti, che vengono in Roma se ne trattarà di passaggio, lasciandosi il descriverle per minuto. In mezzo della Tribuna si ammira la gran Machina di metallo, ove dentro di essa si conserva la Catedra di S. Pietto, che il detto portò d' Antiochia, sostenuta da quattro Dottori della Chiesa opera del Cavalier Bernini. A mano destra il bel deposito di Paolo III. a finistra quello di Urbano VIII., il Sepolero di Clemente X. Altieri, l'Altare di San Leone I. con Attila opera dell' Algardi, il deposito di Gregorio XIII. con altri due depositi. Nella Cappella del SS. Sacramento il vago Ciborio di Bronzo con Angeli, e bellissime pitture, Musaci, nel pavimento il deposito di Sisto IV. di metallo, e suori il deposito della Contessa Matilde; quello della Regina di Svezia, d' Innocenzo VIII. di Leone XI. d'Innocenza XI. di Alessandro VIII. essendosi fatto ultimamente il Deposito della S. M. d' Innocenzo XII. Pignattelli, e l'altro di Maria Clamentina Regina d' Inghilterra tutti depositi di somma fatica, e bellezza, fatri da migliori Professori, che siano stati in Roma, quali sarebbe assai lunge il ridirne i nomi . A mano finistra nell' entrare in detta Basilica si vede il nobilissimo Battistero di Porsido con Angioli, ed ornamenti di metallo dorato fatto per ordine d' Innocenzo XII. condotto a perfezzione col disegno del Cavalier Fontana, ed il quadro che rappresenta quando S. Gio: Batt. battezzo il N. Redentore

Gesù Cristo è opera del pennello del Cavalier Carlo Maratta.

Nelle Nicchie, che circondano si gran Basilica, devono disporsi le Statue de' Santi Fondatori delle Religioni, ed al presente vi si vede quella di S. Domenico, e molte altre già in essere. Nella detta Chiesa in quella parte fabricata da Paolo V. su d'ordine d'Innocenzo X. ornata di varie colonne, e pilastri con medaglie di marmo con l'essigie di diversi S. Pontesici sossenute da puttini, ed ancora il pavimento di marmo, vagamente intagliato. Alessandro VII. sece adornare parte delle Cuppole minori con opera di musaico, e sece nobilmente adornare la loggia della benedizione, lasciata rustica da suoi Predecessori. La san. mem. di Clemente XI. sece compire con dorotura parte delli ornati di succo, che restavano lisci nel Portico sotto la medesima Loggia, e porre intorno sopra le Colonnate della piazza 44. Statue di travertino, rappresentanti diversi santi Martiri, che la rendono assai vaga, e vi si vedono le due belle Fontane, che buttano acqua in forma di pioggia.

In questa Basilica in più, e diversi tempi sono stati da sommi Pontesici canonizati moltissimi Santi, e la sant mem. di Clemente XI. vi sece la solenne canonizazione di S. Pio V., di S. Caterina da Bologna, di S. Andrea Avellino, di S. Felice da Cantalice, che riusci maestosissima per la nobiltà dell'apparato, e gran copia di Ceri. Vi sono sepolti nella Chiesa di sotto molti Pontesici, Imperatori, Re, Cardinali, Vescovi, la Regina di Gerusalemme, Cipri, ed Armenia, detta Carla, ed altri Personaggi. Il divoto Pellegrino procuri di calare nella Chiesa sotterranea detta le Grotte, che ivi trovatà materia di sodissare alla sua pia divozione, tanto per le vaghe pitture, e musaici, quanto di depositi con ornamenti superbissimi, fatti

da' famosi Professori -

Questa è una delle sette Chiese, e delle quattro, che si visitano nell' Anno Santo, nel quale s' apre la Porta Santa dal Papa. Vi surono possi da S. Pio V. li Penitenzieri di diverse lingue, che sono della Compagnia di Gesù. Il Papa è solito tenervi cappella li giorni dell' Episania, della Cattedra Romana di S. Pietro, ed altre sesse principali. Vi è nobilissimo Clero, distinto in Canonici, Benesiciati, e Chiericati. Vi è il corpo del Ven. Beda, quello di S. Veronica, S. Tiburtio, e di S. Gregorio, di S. Felice Diacono. Vi è una divota Compagnia del SS. Sacramento, che ogni anno dota molte Zitelle l'ottava del Corpus Domini.

Degna

Degna ancora è da osservarsi la Scalinata, che conduce alla Cap. pella Paolina, e Sistina, ornata a' laterali di colonne, a piedi della quale si ammira la bellissima statua Equestre in marmo di Costantino Magno, quando le apparve la Ss. Croce, indicandogli che con que. sto glorioso Vessillo averebbe superato il Tiranno Massenzio, come segui, opera condotta a persezione dal Cavalier Bernini d'ordine di Alestandro VII. Incontro alla sudetta vi è stata posta d'ordine di Be. nederto XIII. la statua Equestre di Carlo Magno, opera del Cornac. chini parimente di marmo. Si puol salire la detta scala, ed oslerva. re la ricchissima Cappella Paolina, Sistina, e le famose pitture del Giudizio universale, opera di Michel' Angelo Buonaroti, come ane che nella Loggia contigua le famose Pitture del Testamento Vecchio dipinte da Rassaelle d'Urbino; la contigua Galleria dipinta dal medesimo; la gran Libratia, ed Armaria, con il resto della sabbrica del sontuoso Palazzo Pontificio. che troppo lungo sarebbe il descriverlo.

# La terza Chiesa è S. Paolo fuori delle Mura.

Uesta Chiesa è nella Via Ostiense suor di Roma, su edificata, dotata, ed otnata, come quella di San Pietro da Costantino Magno a persuasione di S. Silvestro, in onore di si grande Apostolo, nel qual luogo su miracolosamente rittovata la sua Testa, nobilitata con grandistime colonne in numero di 124. e di altissimi Atchittavi, gli concesse altrettanti doni, quanto aveva fatto alla Chiesa di S.Pietro, su poi ornata di vari marmi maravigliosamente intagliati da Cnorio III. e fatta ancor la Tribuna di musaico, venne consacrata da S. Silvestro, il medesimo giorno, che consacrò quella di S. Pietro, vi è stazione il Mercordi dopo la 4. Domenica di Quaresima, la terza festa di Pasqua, e vi espongono molte sante Reliquie; la Domenica di Sestagesima, nel giorno degl' Innocenti, e nel di della Conversione di S Paolo, vi è Indulgenza di anni cento, e tante quarantene, e la remissione de' peccati. Nel giorno della sua Dedicazione vi sono anni mille d' indulgenza, e tante quarantene, e la plenaria remissione de' peccati. E qualunque persona visitarà la detta Chiesa tutte le Domeniche di un Anno, conseguirà tante indulgenza, quante conseguirebbe se andasse a visitare il santo Sepoleto in Gerusalemme, ovvero a S. Giacomo di Galizia, ed ogni giorno vi sono anni sei mila, 18. d'indulgenza, e la remissione della terza parte de' peccati; i sono i Corpi di S. Timoteo Discepolo di S. Paolo, de' Ss. Celso, Giuliano, Basilia, e Martianilla, e di molti Innocenti, un braco, e dito di S. Anna Madre di Maria Vergine, la catena, con la lale su incatenato S. Paolo, la Testa della Samaritana, un braccio



i S. Nicolò, del Legno della Ss. Croce, parte della Testa di S. Anaia, e di S. Stefano Protomattire, un braccio di S. Alessio Confesore, un braccio dell'uno, e l'altro S. Giacomo Apostoli, una spala di S. Dionisso, parte del bordone di San Paolo, delle vesti della
Gloriosa Vergine, e sotto l'altar grande, detto della Confessione,
vi è la metà de' corpi de' Ss. Pietro, e Paolo, ed a mano dritta di
setto Altare vi è l'Imagine del Ss. Crocessiso, che parlò a S. Brigida, vi sono sette Altari, e quelli che li visitano conseguiscono l'istesse
lndulgenze, come visitassero li sette Altari di S. Pietro; attaccato

alla porta principale della Chiesa vi è un Altare dedicato a S. Gre rio, nel quale dicono stesse un tempo la Testa di S. Paolo, viè delle quattro Porte Sante, la quale si apre nella vigilia del S. Na avanti l'anno santo dal Decano degli Eminentissimi Cardinali compito l' anno santo dal medesimo si serra. Sotto Clemente V vi furono fatti quattro Altari, uno incontro all' altro. Vi è il miterio di S. Lucina, e Teona, dove son molti Corpi di Ss. Mar i nomi de' quali non si sanno. Nel tempo di Paolo V. su satto in ta Chiesa un Tabernacolo, ed un pavimento avanti l' Altar Mage re interziati di varj marmi Orientali di molto valore, cosa in i sontuosa. Il quadro, che sta sopra il detto Altare è di Mutiano: Sono anco stati scoperti trè altri Quadri stimati di valenti Pittori. primo, che sta in faccia a quello di Mutiano e fatto per mano di ( va nni de Vecchi dal Borgo S. Sepolcro, ed il secondo, che ha al to questo è di Orazio Donna Bolognese. Nell'Altar Maggiore se v una Tavola, ove è dipinta la sepoltura di S. Paolo, opera di Ci no Fiorentino. Fu ampliata da Valentiniano II. Imperatore. Le p te sono di beonzo intagliate con varie figure sacre, fatte a tempo Alessadro IV. come ivi si legge . questa Chiesa è lunga 120. passi larga 80. La sua Architettura è distinta in cinque Navi con quat ordini di colonne, e li due ordini di mezzo sono scannellate la mel e l'altra metà ripiene, e sono d'ordine Corinto, l'altre laterali ! liscie di Granito orientale, e sopra vi è stata fatta dipingere la se de' sommi Pontefici .

Rende gran compunzione, e venerazione questa antichissima Balica per la sua gran vastezza, e per le Reliquie insigni, che visi co servano, tenuta con gran decoro, ed offiziata da' Monaci Casine dell' Ordine di S. Benedetto, ove servono per Penirenzieri. Vi vede la grandissima Tribuna, opera di Musaico. Per ascendere a Altar Maggiore si salisce per due ordini di scalini di marmo. Que Basilica è una delle sette Chiese, ed aucora una delle quattro soli visitarsi l'Anno santo. Quivi contiguo vi è il gran Monastero de' de ti Monaci Casinensi construtto in forma d' un Real Palazzo per la suastezza, con anco un Portico, che si rende vago per le sue colo nette, che lo sostengono interziate a minute pietre di musaico, e satteri Gotici, che nel fregio di sopra lo circondano. La Potta og detta di S. Paolo, anticamente era, dove al presente è la Salara, nominava Trigemina, perchè di quì uscirono i tre Fratelli Orazi panda.

dare a combattere con i Curiazi; fu detta ancora Ostiense, per ne conduce a Osia. Vicino a questa Porta si vedono due cose maragliose, una è la sepoltura di Cajo Cestio Epulone, fatta di marmi forma di Piramide, secondo il presente disegno, la quale da Alese ndro VII. su ristorata, scoprendosi la porta sepellita dalla terra, acsi veda da' riguardanti la sua magnificenza . L'altra è il Monte Te, ecio fatto tutto di vasi totti, che circonda più di un miglio.



La quarta Chiesa è S. Maria Maggiore.

Anta Maria Maggiore così detta per la preminenza, che tiene fopra l'altre Chiese dedicate in Roma alla Beata Vergine per esse delle cinque Patriarcali, ed una delle fette Chiese, e delle quato, dove nell'Anno del Giubileo s'apre la Porta Santa dal Cardinale rciprete di essa, e finito l'anno la riserra. Quessa Basilica dedicata Roma a Maria Vergine, su satta da Giovanni Patrizio Romano, da sua moglie, i quali non havendo figliuoli, desiderando di spenere le loro facoltà in suo honore; onde una notte avanti li 5. di gosto hebbero la visione, che la mattina seguente dovessero anda. nel Monte Esquilino, e dove vedessero il terreno coperto di neve;

B 3



vi edificassero un Tempio a di Lei onore; l'istessa visione ebbe il Po refice Liberio, il quale la mattina seguente andó con solenne proce sione di Sacerdoti, e Popolo, e ritrovata la Neve nel luogo accenn to dalla Visione, comincio con le proprie mania cavare, ed ivi fatta la Chiesa. Gragorio XIII. rifece il Portico, già fatto da Eug nio III. e quivi drizzò una strada dritta, che và a S. Giovanni Later no, il Campanile lo fece fare Gregorio VI. Nella qual Chiesa è stazione tutti i Mercordi delle Quattro Tempora, il giorno di Pa qua, la prima Domenica dell' Avvento, la vigilia, ed il giorno di N tale, il primo di dell'Anno, il di della Madonna della Neve, il gio no di S. Girolamo, e della Translazione, e la vigilia dell'Ascension vi è la plenaria remissione de' peccati; e ne' giorni della Purificazio ne, Assunzione, Natività, Presentazione, e Concezzione di Mar Vergine, vi sono anni mille d'Indulgenza, e la plenaria remissione d peccati. E dal giorno dell'Assunzione sino alla Natività, oltre le que tidiane Indulgenze vi sono anni 12000, ed ogni di ve ne sono 604 anhi, anni, e tante quarantene d'Indulgenze, e la remissione della terza parte de' peccati, e chi farà celebrare una Messa nella Cappella del Presepio liberarà un' anima dalle pene del Purgatorio. Vi sono in detta Chiesa i corpi de' SS. Mattia Apostolo, Romolo, Redenta, e Girolamo, ed il Presepio, nel quale giacque Cristo in Bethelem, il Pannicello col quale la Beata Vergine l'involse, la Stola di S. Girolamo, la Tonicella, e Manipolo di S. Tommaso Vescovo di Conturbia tinta nel suo sangue, il capo di S. Bibiana, e San Marcellino Papa, un brace cio di San Damaso Vescovo, e molte altre Reliquie, quali si mostra. no il giorno di Pasqua avanti, e dopo Vespero, e vi sono gl'infrascritti ornamenti Sisto III. gli dono un' Altare di argento, di libre 200. tre catene di argento, un' incensiere di libre 15. ed un cervo di argento di libre 5. Gregorio III. gli donò un' imagine d'oro di Maria Vergine, che abbraccia il Salvatore. Nicolo V. dell' Ordine di S. Francesco vi habito un tempo nel suo Pontificato, e la ristauro, ed Alessandro Sesto l'adornò, il Cardinal Cesi l'ha adornata di una bell'slima Cappella, ed un' altra l'adorno il Cardinal S. Fiora Arciprete di detta Basilica, ed i Canonici hanno ridotto il Coro in miglior forma, e Sisto V. ha fabricata la sontuosa Cappella del Presepio, vi ha trasportato il corpo di S. Pio V. delle Reliquie de' Ss. Innocenti, ed altre Reliquie, e pose il Santissino Sagramento dentro un Tabernacolo sossento da quattro Angioli, il tutto di bronzo, che ciascuno tiene in mano un Cornucopia con fiaccole di cera, le quali ardono giorno, e notte. Sotto il medesimo Altare si conserva il Presepio di Nostro Signor Gesti. Cristo, ed il corpo di S. Girolamo. Vi fece rizzare la Guglia, che stava per terra vicino a S. Rocco, che prima era il Maufoleo di Augusto in Campo Marzo, ed aprì la strada, che và dritta alla Chiesa di S. Croce in Gerusalemme, e alla porta di S. Lorenzo, un' altra alla Trinità de' Monti, ed un' altra alla Madonna di Loreto di Roma. E fotto Clemente VIII. dal Cardinal Pinelli Arciprete di detta Basilica, surono scoperti, e politi i quadri di Mosaico, che erano dall' una, e l'altra parte della Nave maggiore, sopra le colonne fatte fare da Sisto III. e tra le finestre fatte fare da alcuni Signo. ri di casa Paparona, ed interposto per ogni quadro di mosaico un quadro d'istorie. La facciata di Travertino dietto la Tribuna la fece fare Clemente X. di casa Altieri.

In detta Basilica Paolo V. sece fabricare una sontuosissima Cappella incontro a quella di Sisto V. nella qual Cappella trasportò con so-

tenne processione, la miracolosa Imagine della Gloriosissima Vergine Maria dipinta da S. Luca (che stava sopra in uno de'due Tabernacoli, avanti dell'Altar grande ) fu riposta sopra l'Alrar Maggiore di detta Cappella li 17. Gennaro 1612, ove con gran divozione vien vilitata continuamente da gran moltitudine di popolo. Questa è quell'Imagine, che su portata in processione da San Gregorio Magno in S. Pietro al rempo di quella arrocissima peste di Roma, e nel passare la Mole di Adriano, oggi detta Castel S. Angelo, successe quel gran miraco. lo, che si vidde un' Angelo riporte la spada nel fodero, segno evidente, che Iddio haveva perdonato i peccati al suo popolo, ed in memoria di c'ò, vi fu posta la statua di un Angelo, come al presente si vede, ed intorno alla sudetta sacra Immagine surono sentite le voci Angeliche, che cantavano Regina Cœli &c. A questa Basilica seco porrare processionalmente dal Laterano l'Imagine del SS. Salvatore. Stefano III. per placar l'ira Divina, ne i travagli, che pativa la Chiesa da Astolso Re de' Longobardi. Quà ricorse S. Leone IV. quando libero Roma dall' infestazione del Drago, o Basilisco, che era in una Caverna appresso S. Lucia in Silice . Quà pur venne con gran concorso di numeroso popolo Innocenzo XI. e ne ottenne la liberazione dell' assedio di Vienna fatto dall' armi Ottomane, ed è una delle sette Madonne, che si sogliono visitare in Roma; ancora vi sece sare una bella Sacristia scompartita con bellissimo ordine, ornata di pietre lavorare, e di matavigliosa architettura; vi ha fatto drizzare una colonna avanti la porra principale di detra Chiesa, la quale stava in Campo Vaccino, sopra di cui vi ha posto l'imagine della Madonna Santissima tutra di bronzo dorata, ed ivi vicino ha fatto di nuovo una Fonre, che prende l'acqua alla porta di San Lorenzo detta acqua Felice, che và alle Terme Diocleziane, condotta da Sisto V.; in detta Basilica si tiene Cappella Papale alcune volte, ma particolarmente nel giorno dell' Assunta della Madonna, nel qual giorno visi dispensano diversi sussidii dotali a povere Zirelle, sì per Monacarsi, che per Marirarsi, delle quali per brevità si tralascia il parlarne, ma quando il curioso Lerrore, o Forastiero bramasse saperle, potrà prendere il piccolo Libretto della Guida Angelica, quale si vende ove si vende il presente Libro, ed in oltre sentirà tutte le altre doti, che si danno da' Luoghi pii di Roma, a Zitelle tanto Romane, che Forestiere, e vi sono norate anche le sacre sunzioni, e feste, che ogni giorno si fanno.

La

La Santità di N. S. Benedetto XIV. ha fatta ridorare tutto il Soffito della nave di mezzo fatti pulire, li mosaichi, e ripulire, e ridurre alla moderna le colonne, e adornare di stucchi dorati le altre due navi laterali, con sue Cappellette, un pavimento tutto intersiato di diverse, e vaghe pietre, con aver satto sare il Coro, con suo Altare, rende non poca ammirazione il maestoso Altare di mezzo tutto di metalli dorati, sostenendo il Baldachino della medesima, quattro colonne di Porsido involtate da metalli dorati, sopra del detto Baldachino sanno ornamento quattro Angeli di marmo sinissimo interziati di sessoni, e palme, con corona in mezzo, e croce il tutto di metallo dorato. Il sudetto Pontesice ha satto risare il ben interso Portico, e Facciata di travertini con sue Statue parimente di travertino sotto al detto Portico vi ha satta porre (incontro alla vaga scala che conduce alla Loggia) la Statua del Cattolico Filippo Re di Spagnia, che stava nella Sagressia, satta sare come Benesattore di questa Basilica.

# La quinta Chiesa è S. Lorenzo fuori delle Mura.

An Lorenzo fuor di Roma più d' un miglio nella via Tiburtina, S An Lorenzo fuor di Roma più d'un miglio nella via l'iburchia s fu edificata dal Magno Costantino nel luogo dove fu sepolto San Lorenzo Martire, al quale dono una Lucerna d' oro di libre 20., e dieci di argento di libre 15. Il Cardinale Oliviero Caraffa l' orno di varii marmi, e di un bellissimo sofficto dorato. Honorio Terzo vi fece il Portico, e rinovolla, e da Pelagio II. fu ingrandita, e fatta più longa, quivi dal dett' Honorio su coronato Pietro Imperatore di Costantinopoli, e Jole suz moglie l'anno 1116. Al presente è stata resa più ampia la Piazza, che è avanti questa Chiesa dal Signor Cardinale Pietro Ottoboni, con risarcire la calaca per la quale si scende alla Chiesa, e postavi una Colonna con la Eroce, e Palme intersiate in onore di detti Ss. Martiri. Vi è sazione la Domenica di Settuageuma, e la terza Domenica di Quaresima, il Mercordi fra l'ottava di Pasqua, il Giovedi dopo la Pentecoste, e nel giorno di S. Lorenzo, e di S. Stefano, e per tutta l'ottava vi sono anni 10. ed altretante quarantene d'indulgenza, e la remissione della terza parte de peccati nel giorno dell' invenzione di San Stefano: nelli sua festa è stazione in detta Chiesa, ed oltre le sudette Indulgenze, v'è la plenaria remissione de' peccati, a qualunque persona confessata, e contrita entrarà dalla porta ch' ènel cortile di detta Chiesa, ed anderà al Crocesisso, che è sotto il Portico, e a quello ch' è sopra l'Altare in faccia



a detta porta, conseguirà la remissione de' peccati. E chi visiterà la detta Chiesa tutti li Mercordi d' un anno, liberarà un anima dalle pene del Purgatorio, il simile farà chi celebrarà, o farà celebrare in quella Cappella sotto terra, dov' è il Cimiterio di S. Ciriaca, ed ogni di vi sono anni 748. d'indulgenze, e tante quarantene, e la remissione della terza patte de peccati. Vi sono i Corpi di San Lo. renzo, e di S. Stefano Protomartire, ed un sasso di qulli, con che fu lapidato, il vaso, col quale ellendo prigione su battezzato S. Ippolito con la sua famiglia, S. Lucullo, e S. Romano, ed un pezzo de la graticola, sopra la quale su arrostito, e moste altre reliquie, vi è una pietra nel muro, sopra la quale giacque il Corpo di San Lo. renzo doppo la morte, tinta del suo grasso, e sangue, ed è una delle sette Chiese. Pelagio II. tinovo da fondamenti tutta quella parte cove ora è la Tribuna; ma gli avvenne cosa di stupore, che scavandosi per fabricare nella Confessione si scopri a caso il Sepolero di San Lorenzo, di cui non si sapeva precisamente il luogo, e tutti quei,

che furono presenti, tanto gli Artesici quento i Monaci, che viddero quel sacro Corpo, quantunque non avessero avuto ardire di toccarlo, morirono nello spazio di dieci giorni, come riserisce S. Gregorio in sua Epistola a Cottantina Augusta. Degno anche è da riserirsi il prodigio successo, ed autenticato da antica tradizione, che nel porsi nel venerabile Avello le Reliquie di S. Stefano, il Corpo di S. Lorenzo si titirò da se in un lato del Sepolero, facendo cortesemente suogo a S. Stefano, e qui si denomina da Scrittori antichi il Campo Verano e

## La Sesta Chiesa è S. Sebastiano.

Uesta Chiesa è ancor lei una delle sette, ed è suori di Roma nella via Appia un miglio, e su edificata da Costantino, e nel giorno di S. Sebastiano, e tutte le Domeniche di Maggio vi è la, ple. naria remissione d' peccati, e per entrar nelle Catacombe, dov'è quel Pozzo, nel quale stettero un tempo nascosti i Corpi de' Ss. Pietro . e Paolo, vi sono rante indulgenze, quante sono nella Chiesa di San Paolo, e ogni di vi sono 6040. anni, e tante quarantene, e la remissione della terza parte de' peccati. Chi celebrarà, o sa'à celebrare nell' Altare di S. Sebastiano liberarà un' anima dalle pene del Purgatorio. E nel Cimiterio di Calisto, il quale sta sotto detta Chiesa, vi è la plenaria remissione de' peccati, e vi sono 174000. Martiti, tra quali vi sono 13. Pontesici, ed in Chiefa vi è il Corpo di San Sebastiano, di S. Lucia Vergine, di S. Stefano Papa, e Mar. tire, la pietra, ch' era nella Cappelletta di (Domine quo vadis sopra la quale Cristo S. N lascio le vestigie de' piedi, quando apparve a San Pietro, che fuggiva da Roma, ed ivi sono infinite reliquie, ed in particolare, un dito, un dente, ed altre Reliquie de Ss. Apostoli Pietro, e Paolo, un braccio di S. Andrea Apostolo, la testa, ed un braccio, di S. Fabiano Papa, e martire, e le teste de' Santi Pontefici Calisto, e Stefano, le teste de' Ss. Nereo, Achilleo, ed Acoriste, di S. Valentino, e Lucina martire, un Braccio di San Sebastiano, la Colonna dove su martirizzato, ed una delle Prezze. con le quali su saertato, ed un Calice di piombo con le cenerised ossa di S. Fabiano.

Questa Chiesa su quasi tutta tinovata da Scipione Cardinal Borghese, con bellissima Architettura, con la sossitita satta di nuovo, e scale per scendere alle catacombe, ed altri luoghi, e la tribuna con
l'Altar maggiore, e sece trasportare in Chiesa l'Altare istesso di San
Sebassiano, ch' era nel cimiterio di Calisso, intiero con tutta la mu-



raglia, che gl' era intorno, essendo in detto Altare il Corpo di San Sebastiano, ed è Altare privilegiato per i morti, nell' Altare si crede, che celebrasse San Gregorio, e di dove è stato levato detto Altare, n'è stato satto un'altro, e tenendos, che ivi sotto, siano sepolti molti corpi Santi: dietro a questo nuovo Altare si vede una ferrata, ed ivi è il corpo di S. Sabina, ed in quelle due cappellette piccole antiche, l'una di San Massimo, e l'altra di S. Fabiano, vi è una pietra dove su martirizato San Stesano Papa; ed ha accresciuti gli Altari in detta Chiesa, sino al numero di sette; la Cappella di S. Fabiano Papa, e Martire è stata dalla Felice Mem. di Ctemente XI-satta edisicare con ricchi ornamenti.

La settima Chiesa, S. Croce in Gierusalemme.

Uesta Chiesa su edificata da Costantino Magno a'preghi di Sant' Elena, e su consagrata da S. Silvestro Papa, alli 20. di Marzo. Estendo rovinata, Gregorio III. la ristaurò, e Pietro di Mendoza



Cardinale la rinovo, e su allora rittovato il titolo della Croce sopra la Tribuna dell'Altar Maggiore; il Sommo Pontefice Benedetto XIV. l' ha rimodernata tutta con avervi fatta fare la volta adoinata tutta di pitture, e stucchi messi a oro, con un maestoso Altare in mezzo, con aver fatta rifabricare da fondamenti una ben intesa Facciata di forma centinata con suo Portico tutto fatto con disegno del Cavalier Gregorini, avendo fatta addrizzare anco la strada, che da S. Gio: Laterano conduce a S. Croce sudetta . ed è titolo di Cardinale; vi è stazione la quarta Domenica di Quaresima, il Venerdi Santo, e la seconda Domenica dell' Avvento; e nel giorno dell' Invenzione, ed Esaltazione della Croce vi è la plenaria remissione de' peccati, e nel di della Consegrazione di detta Ghiesa; nella cappella, che è sotto l' Altar grande, nella quale non entrano mai donne se non quel di; v'è la plenaria remissione de' peccati, e tutte le Domeniche dell'anno vi sono 3000, anni, e tante quarantene d'indulgenza, e la remissione della terza parte de' peccati, ed ogni di vi sono 6028, anni, e

ente quarantene d'indulgenza, e la remissione della terza parte de' peccati. Vi sono i corpi di Ss. Anastasio, e Cesario ed un' ampolla piena di Preziolissimo Sangue del Nostro Salvatore, e la Spunga, con la quale eli su dato da bere aceto, e fiele, due spinae della corona, che gli fu posta in capo, un de' chiodi, con li quali fu consiccato in Croce, il Titolo, che gli pose Pilato sopra il legno della Santissima Croce, il quale su dopo da S. Silvestro coperto d' Argento, ed orna. to d'oro e di gemme, un de' 30. Denari, co' puali fu venduto Cristo, della Croce del buon Ladrone, e molte eltre Reliquie, le quali si mostrano il Venerdi Santo E vi furono l'infrascritti ornamenti : Cofantino di dono quattro candelieri d'argento di libre 30. per ciascuno : Lampade d'argento numero 50. di libre 13. una Coppa d'oro di libre 10. tre d'argento di libre 8. per ciascuna : 20: Calici d'argento d' libre due l' uno una Patena d' oro di libre 10 una d'arcento dosato, e con gioje di libre 50. un' Altare d' argento di libre 250. tre b cali di argento di libre 20 e molte possessioni. Scendendo a basso dalla parte dell' Altar Maggiore, si vede un' ornata cappella, che vi fece fare l' Arciduca Alberto d' Austria allora Cardinale, e Titolare, e la dedico a S. Elena, ove sono tre Altari con bellissimo ornamento, incontro a questa Cappella ve ne è un altra del Ss. Crocefisso, dove si celebra in suffragio de' Defonti; essendovi indulgenza plenaria e questa è una delle sette Chiese vi stanno Monaci Cisterciensi. Quella cappelletta, che è vicino a detta Chiesa nella strada, che va a San G'ovanni Laterano, su ristaurata da Sisto IV. la quale è dedicata al. Ja Madonna, ed a' Santi Pietro, e Paolo Apostoli.

DELL' ISOLA.

C An Giovanni Colabita nell' Isola, già Monastero di Donne que-A Chiefa ora vi stanno Frati di S. Giovanni di Dio detti volgar. mente, Fate ben fratelli, li quali con opere pie, e piene di carità

governano tutti gl' infermi, che vi vanno.

San Barrolomeo nell' Isola Convento de' Frati Zoccolanti. Questa Chiesa su rifatta da Gelasio Papa II. Nel giorno di San Bartolomeo vi è la plenaria remissione de' peccati, e la Domenica delle palme vi e indulgenza di anni 200. Vi sono i Corpi di S. Paolino, di S. Essuperio, di S. Gilberto, di S. Marcellino, i quali furono ritrovati in quel Pozzo, che è dinanzi all' Altar grande di S. Bartolomeo, il quale fu portato da Benevento a Roma da Ottone II. Imperatore, e di molte altre Reliquie, le quali si mostrano nel giorno di S. Bartolomeo, e

nella Domenica delle Palme, è titolo di Cardinale, ed è Parocchia. Qui fu il Tempio di Esculapio.

IN TRASTEVERE.

Anta Matia dell' Orto appresso Ripa Chiesa vagamente, e riccamente adornata, questa Madonna è di molta divozione, lia indulgenza plenaria concessa a Mosinari, Pizzicaroli, Fruttaroli, Erbaroli, ed Orrolani di Roma, le Compagnie de' quali anno fatto un bellissimo Ospedale, ed è una delle belle Chiese che siano in Roma.

S. Cecilia similmente in Trassevere. Dov' è questa Chiesa fu la casa, e abitazione di S. Cecilia, la quale S. Utbano Papa consacrò a Dio in onore di S. Marta, e de' Ss. Apostoli Pietro, e Paolo, e di S. Cecilia, ed è titolo di Cardinale. Pasquale Primo Papa la rifece di nuovo da fondamenti, vi è stazione il Mercordi doppo la seconda Domenica di Quaretima, e nel di di S. Cecilia vi è indulgenza plena, ria . Vi sono i Corpi de' Ss. Valeriano, e Tiburzio, di S. Lucio Papa Primo, e di S. Massimo, il Velo di S. Cecilia, e di molte altre Reliquie. Vi è anco l'Oratorio di S. Cecilia, e chi celebrarà, o farà celebrare nell' Altare del Santissimo Sagramento di detta Chiesa, liberarà un' anima dal Purgatorio, come si vede scritto a lato di detto Altare, qual privilegio gli su concesso da Papa Giulio Terzo. Vi è un Monastero di Venerande Donne Romane, che con buone opere, e santa vira servono a Dio Vi è il Corpo di Santa Cecilia Vergine, e Martire, il quale r'trovo. il Cerdinale Sfondrato Tit. di S. Cecilia s nel Ponteficato di Clemente Ottavo, intatto, coperto con la veste di seta, tessuta con fila d' oro, scalza con un velo rivoltato al crine, giacendo con la faccia rivolta in terra, e su detta Reliquia riposta in una cassa d'argento dal detto Pontesice, e dal Cardinale S. Cecilia su ristaurata tutta la Chiesa nobilissimamente con un pavimento intorno all' Altare maggiore, tutto di pietre preziose ove si vede la Statua di marmo della detta Santa di bellissimo artificio, e sta a giacere, ed oltre alle dette pietre Orientali, vi sono molte pitture, che rendono la detta Chiesa tutta vaga, e piena di divozione, e molte lampade d'argento dotate dal detto Cardinale, le quali continovamente ardono in onore di questa Vergine, e Martire. Vi è il Bagno di S. Cecilia sotto, dipinto e ristorato, vi è un' Altare sotterraneo sotto l' Altar Maggiore, dov' è il Santissimo corpo di detta Santa molto ricco, e di pitture, e di marmi Orientali, ed i Santi Corpi delli Ss. Martiri Valeriano, e Tiburzio, e Massimo sono ripali "ro all' effigie fatte d'argento dal detto Cardinale. S. Gri

S.Grisogono in Trastevere, è titolo di Cardinale, Monastero de'Cate melitani, vi è la Stazione il lunedi doppo la quinta Dometica di Quaresima. Vi sono i sette Altari privilegiati, come nella Chiesa di San Paolo suori di Roma, nel giorno di S. Grisogono, vi e indulgenza plenaria. Questa Chiesa su edificata da sondamenti dal Card. di Crema l'anno 1125, perche prima era stata rovinata, le colonne, che sono in detta Chiesa erano nella Taberna meritoria, il pavimento di varie Pietre intersiate, e nel mezzo quasi di detto pavimento in una pietra tonda si vede una Madonna con il Figlio in braccio, non satta a mano, ma effetto della pietra istessa. Vi è stata satta una bellissima Cappella della Madonna del Carmine, ed il Card. Scipione Borghese ristaurò tutta la Chiesa, e vi sece sare un bellissimo Sossitto tutto messo a oro. Vi è la Compagnia di detta Madonna del Carmine, ed è Parocchia.

5. Maria in Trastevete . Dove ora e questa Chiesa , vi fu la Taberna meritoria, nella quale era dato dal Senato alli Soldati Romani, che per la vecchiezza non potevano più militare, il vitto fino al fine di lor vita, ed in quel luogo, dove sono al presente vicino al coro quelle due fenestrelle cancellate di ferro, la notte, che nacque il Nostro Salvatore, usci miraeolosamente dalla terra un sonte d'oglio abbondant simo, il quale per spazio di un giorno corse con grandissimo rivo in fino al Tevere, e S. Calisto Papa considerando questo gran miracolo, vi fece edificare una piccola Chiefa, ed essendo poi rovina. ta, Gregorio III. la fece maggiore, e tutta dipingere; Innocenzio II. Romano la ristauro, ed Innocenzio Terzo la consecto Questa Chiesa è titolo di Cardinale, e vi è la stazione il Giovedì dopo la seconda Domenica di quaresima, e nell'ottava dell'Assuntione di nostra Donna, vi è indulgenza di anni 15000, e la plenaria remissione de peccati, e vi sono i corpi de S. Calisto, Innocenzo, e Cornelio Papi, e de Ss. Quirico Vescovo, e confessore Calepodio Prete, e martire, le quali reliquie si tengono separate sotto l'Altar Maggiore. Sopra il ciborio dell' Altar maggiore vi sono molt'altre reliquie, le quali si mostrano publicamente la Domenica in Albis, e ogn'anno vi è inculgenza plenaria, e remissione di tutti i peccati a tutti quelli, che vi sono presenti, e sono queste del Legno della Sant ffina Croce, della Sponga, del Sudatio, del Presepio di Nostro Signore Gesù Cristo, de Capelli, e Velo di Maria Vergipe, un Iraccio, ed un Dente di S. Pietro Apostolo, un Braccio di San Giagomo Apostolo Cugino di Nostro Signore, delle reli-

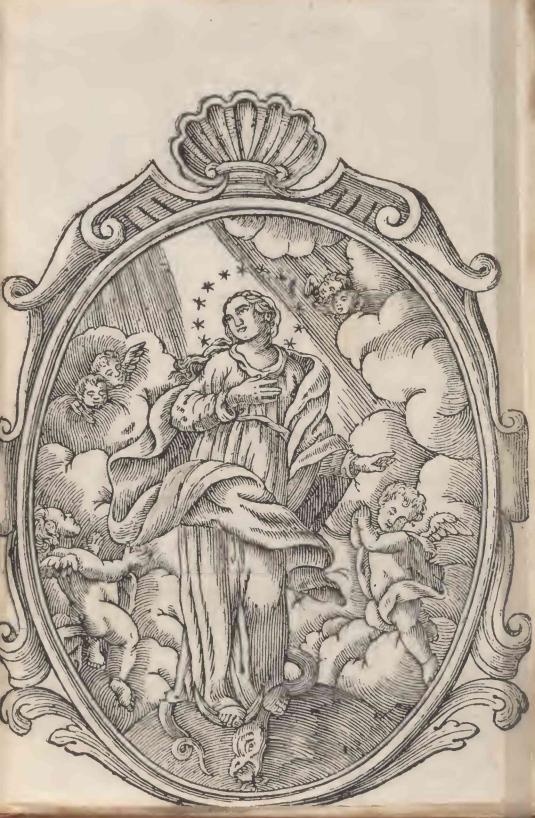

reliquie de' SS. Stefano Protomartire, Sisto Papa, e martire, Damaso Papa, Ignazio martire, Cosmo, e Damiano, Zenone, e compagni, Giorgio, e Pantaleone martiri, e ve ne sono molte altre. Questa Chlesa è colleggiata, vi è una Constaternita del SS. Sacramento, vi è una cappella a man dritta dell' Eminentissimo Card. Altemps sel mem. tutta dipinta, e messa a cro, ed il sossitto della Tribuna tutta dorata, quale sece la ch. mem. del Catdinal S. Severino; dopo che su Titolare di essa il Cardinal Aldobrandino, il quale con grandissima spesa sece fare anch'egli una ricchissima sossitta tutta dorata nella nave maggiore della Chiesa. Il Portico, che si vede al presente su fatto sabricare dalla sel, mem. di Ciemente XI. con ogni magnisicenza. In questa piazza Alessandro VII. ha satto un nobilissimo sonte, e fattoci condurre l'acqua di Paolo V.

S. Calisto. Questa Chiesa su ristaurata dalli Monaci di S Benedetto, che ivi abitano, e vi hanno satto un bel sossitto con pitture, e vi hanno sabricato vicino un nobilissimo Monastero, Papa Paolo V.

vi ha drizzato una strada, che và a S. Francesco.

S. Francesco è Convento de' Frati di S. Francesco Risormati. Nel giorno della settività, e per turta l'ottava vi è la plenaria remissione de' peccati. Quivi abitò S. Francesco stando in Roma. Detta Chiesa su ristaurata, e satta la Tribuna con parte del Convento dal Cardinal Biscia, vi è nella terza Cappella a mano manca, entrando in chiesa, una pittura satta in quadro da Paolo Caracciolo, pittore sa mossissimo.

S. Cosmato. Questa Chiesa è posta, dov'era la Naumachia di Cesare, ed è Monastero di Signore Romane dell' Ordine di S. Francesco Osservanti, vi è Indulgenza, ed una miracolosa Madonna.

S. Pietro Montorio Convento de' Frati Rifermati di S. Francesco, questa Chiesa è nel Gianicolo, su ristaurata da Ferdinando Re di Spagna, e Clemente VII. essendo Cardinale vi sece la palsa dell'Altar grande, ed il quadro; e nel luogo incontro a questa ve n'è una di Giovanni de Vecchi, e nel coro vi sono due sacciate dipinte a fresco, una è la crocississione di S. Pietro, l'altra è la caduta di Simon Mago satta dal Cav. Paolo Guidotti Lucchese; nel Chiosto si vede la cappella, dove su martirizzato S. Pietro. Vicino a questa Chiesa Paolo V. ha satto sabricare una sontuosi ssima Fontana con tre bocche grandi, ove con grandissima spesa vi ha satto condutre l'acqua di Bracciano, li cui condotti girano 30. miglia, e si chiama acqua

Paola, che serve per molti luoghi di Trastevere, e Borgo, come anco di Roma, Belvedere, ed il Palazzo Vaticano per esser acqua

molto copiosa.

S. Pancratio già Convento di S. Ambrogio, estinto da Papa Innocenzo X. ed ora è de' Frati Carmelitani Scalzi, questa Chiesa è
suori della Porta Trajana nella via Aurelia: Fu edificata da Onorio
Primo, altri dicono da Felice, ed ornata di bellissimo porsido, ed
è titolo di Cardinale. Vi sono i Corpi di S. Pancratio Vescovo, e
Martire, di San Pancrazio Cavaliere, e Martire, de' Ss. Vittore,
Malco, Madiano, e Gotteria. E nel cimiterio di S. Calepodio Prete, e martire, il quale sta sotto detta Chiesa, vi è un numero insinito di martiri, i quali si possono vedere, e toccare, ma non portar
via sotto pena di scomunica; il Card. Monreale vi sece spianar la
strada, e risarcire detta Chiesa con gran spesa.

S. Maria della Scala. Questa Chiesa è satta di nuovo dal Nepote del Card. di Como, vi è una miracolosa Madonna, detta Chiesa è vicina a Porta Settimiana, vi stanno li Padri Carmelitani Scalzi.

S. Onofrio Convento de' Frati di S. Girolamo. Questa Chiesa è vicina a Porta di S. Spirito sopra d'un Colle ameno, vi è stazione il Lunedi di Pasqua, vi sono molte Reliquie, ed è titolo di Cardinale. Entrando in detta Chiesa si vede una cappella a mano dritta, satta dalla samiglia del Card. Madruccio, molto ricca, e bella.

#### BORGO.

An Spirito in Sassia. Quest' Ospedale su satto da Innocenzo III.

è dotato di molte rendite, Sisto IV. lo ristauro moltiplicandogli
l'entrate. Fu detto in Sassia, perche ivi abitatono un tempo alcuni
di sassonia, e vi si sanno grandi elemosine principalmente nel curare
l'Infermi con molta carità, e nel ricevere li poveri Bambini projetti
dandoli ad allevare suori dell'Ospedale a diverse Balie. Maritano
ancora ogn'anno buon numero di Zitelle, cioè delle projette. Il
Landi poi che su comendatore di dett' Ospedale sece edificare da sondamenti una bellissima Chiesa, nella quale vi è il perdono la Domenica più prossima a S. Antonio, e dal di della Penteceste per tutta
l'ortava. Vi è un braccio di S. Andrea, un dito di S. Catarina, e
molte altre reliquie de' Sinti, e patte de' Ss. Respicio, e Ninsa.
Manignot Fabei Comendatore del detto Ospedale ha rinovato que-

No

sto luogo, fatto stanze per i Serventi sopra il Portico della strada con avere posto un iscrizione nel Portone della Longara, in onore di Alessandro VII. per molte grazie, ed elemosine da lui ricevute.

Ultimamente la Santità di Nostro Signore Benedetto XIV. ha unito un altre grandioso braccio di sabbrica di una nuova Corsia per maggior commodo degl' Infermi. Incontro alla detta sabbrica vi è stato sabricato anche il nuovo Oratorio della Compagnia di S. spirito.

S. Angelo al Corridore di Castello. Questa Chiesa fu edificata, come si crede, da S. Gregorio Papa nel tempo della gran pestilenza, che fu al suo tempo, nel quale mori la maggior parte del popolo Romano; onde il detto S. Pontefice inspirato da Dio, ordino quelle celebri processioni, e Litanie, che si chiamano maggiori, nelle quali egli andando in persona a S. Pietro con tutto il Clero, e popolo, e portando la Ss. Imagine di Nostra Signora, che è nella Chiesa di S. Maria Maggiore per placare l' ira del Signore Iddio, ( se bene altri dicono sia quella d' Araceli ) si vedeva la malignità dell'aere dar luogo a questa Sacratissima Effigie, ove passava, e giunto nel Ponte di Castello, overo Mole di Adriano si vidde visibilmente un' Angelo nella sommità di detto Castello, che rimetteva nel sodro una spada sanguinosa, onde s' intese, che l' ira di Dio era placata verso il popolo, da questo miracolo il detto Santo Pontefice, si dice, che dedico questa Chiesa ad onore di S. Michele Arcangelo; vi sono molte reliquie, e indulgenze; e vi è ancora una Compagnia detta di S. Angelo .

S. Angelo in Borgo, vicino a S. Spirito, su edificata al tempo di Leone III Quivi su dipinta la Scala Santa da Monsignor Bernardino Paolino, per la quale il giorno di detta sesta di Settembre, e tutta l'ottava suole, secondo un antica divozione, salire il popolo ingi-

nocchione, ed è soggetta a S. Pietro in Vaticano.

S. Maria in Campo Santo. Questa Chiesa è dell'Archiconfraternita della Nazione Teutonica, e di Fiandra. Gode molti privilegi per esser Chiesa Imperiale. Detta Archiconfraternita dispensa ogni anno nel giorno dell'Immacolata Concezzione di Maria Vergine molte Doti alle Zitelle Nazionali. In questo luogo vi è un gran Cimiterio di Terra Santa portata da Gerusalemme. Vi sono reliquie, ed indulgenze, si fanno elemosne a povere persone, e si dà il commodo alle Pellegtine di detta Nazione di alloggiare per quattro notti.

S. Stefano degli Abissini Mori, dietro alla Chiesa di San Pietro.

Qui è l'abitazione di essi, e vi sono molte Indulgenze. Prima si diceva S Stefano in Gatabarbara.

S. Marra dietro la Chiesa di S. Pietro; questà Chiesa è governata dalli Padri della Redenzion de' Schiavi, nella quale vi sono molte

Indulgenze.

S. Egidio Abate. Questa Chiesa è posta vicino a Porta Angelica, la quale è di molta divozione al Popolo Romano, per essere Avvocato contro la sebre, vi è indulgenza plenaria il primo di Settembre r
ed è di S. Pietro.

S. Anna vicino a S. Egidio, Chiesa de' Palastrenieri degli Eminen . zissimi Signori Cardinali, che pochi anni sono l'hanno risarcita, e

resa vaga con molte pitture.

Santi Lazaro, Marta, e Maddalena suori di Porta Angelica a piè di Monte Mario, alli 22. di Luglio vi è grande Indulgenza, e per-

dono de' peccati.

S. Maria delle Grazie, Chiesa vicino a Porta Angelica viene questa governata da alcuni Religiosi instituiti dal Servo di Dio F. Albentio de Rossi, hanno questi per instituto di ricevere gli Eremiti sorestieri, che vengono a Roma a visitare li Luoghi santi, e gli usano l'Ospitalità per tre giorni. In detta Chiesa si venera un Immagine di Maria Vergine miracolosa, portata da Terra Santa dal d. F. Albentio loro Fondatore.

S. Giacomo Scossa Cavalli; questa Chiesa è a mezzo del Borgo, viene amministrata da una Ven. Archiconstraternita del Corpo di Crisso. Vi è la Pietra, sopra la quale su offerto il Nostro Salvatore al Tempio nel di della Circoneisione, e quella, sopra la quale Abramo vosse saerificate il Figliuolo, se quali pietre surono portate a Roma per metterle in S. Pietro da S. Elena, ma giunti che surono in questo luogo, i cavalli, che le conducevano creporon, nè mai più le preterono portare altrove, per il che su fatta questa Chiesa, e vi soro molte altre reliquie. Detta Chiesa è del Capitolo di S. Pietro,

S. Maria in Traspontina: sotto la cura delli PP, Carmelitani: Questa Chiesa era prima vicino al Castello S. Angelo, ma per cagiore del Bastione, e fosse, che si secero attorno ad esso Castello, su trasf rita, e di nuovo fabricata dove ora si vede. Vi sono due colonne,
elle quali surono siagellati i Beatissimi Apostoli Pietro, e Paolo. Vi
sun Crocisso, ehe parlo a detti Apostoli, e molte altre Reliquie,
e veghe Cappelle.

Della

Della Porta Flaminia overe del Popolo sino alle radici del Campidoglio.

Ant' Andrea suori della Porta del Popolo nella via Flaminia, è una Cappella Rotonda con grand' arte, e bellezza, sabricata da Papa Giulio III. il quale vi concesse Indulgenza plenaria per i vivi, e per i morti il di di S. Andrea l'ultimo di Novembre; e gà in quel giorno si faceva una solenne Processione di tutte le loro Compagnie, e Confraternità di Roma da San Lorenzo in Damaso a San Pietro in

Vaticano, dove si mostra il Capo di S. Andrea .

S. Maria del Popolo. In detto luogo fotto un arbore di Noce, v' erano sepolte l'ossa di Nerone Imperatore custodite da Demonii , quali molestavano ogn' uno, che passava per ivi. Pasquale II. per tivelazione della Beata Vergine le fece cavare, e buttare nel Tevere stabilendovi un' Altare nel 1099. Sisto IV. da fondamenti la rinovo, e da mezza Querefima infino tutta l'ottava di Pasqua, vi sono ogni giorno anni mille, e tante quarantene d'indulgenze, e ne'giorni della Natività, Purificazione, Annunciazione, e tutti i Sabbati di Quaresima vi è la plenaria remissione de' peccati. Quivi si venerano molte Reliquie, e particolarmente una Imagine della gloriola Vergine dipinta da S. Luca. Vi stanno i Padri di S. Agostino Eremitani di Lombardia. E Sisto Quinto la connumero fra il numero delle sette Chiese in luogo di S. Sebastiano con le medesime Indulgenze, come si legge suori della Chiesa in una tavola di pierra. A mano sinistra di detta Chiesa si vede la samosa Cappella de' Chigi fatta con disegno di Raffaele, e dipinta dall' istesso, ornata di bellissime Statue, alla quale poi Alessandro VII. accrebbe nobilissimi ornamenti di metallo dorato, facendo abbellire la Chiesa. Vi è la bella Cappella della Famiglia Cybo, e quella appresso l'Altar Maggiore a mauo finistra di Monsignor Cesarino dipinta da Michel' Angelo da Caravaggio. Questa Chiesa è titolo di Cardinale, vi sono i sette Altati, e sotto l'Altar Maggiore vi stanno Reliquie singolari cioè delle vesti, velo, e latte della Madonna, delle Reliquie de' Santi Pietro, e Paolo, di San Gio. Batt. di S. Andrea Apostolo, di S. Sisto Papa, e martire, di S. Lorenzo, e de' Quaranta Martiri, di S. Madalena, di S. Agnese, ed altri Santi, e Sante. Avanti la detta Chiesa si vede una Guglia fatta ivi porre da Sisto V. cavata dal Circo Massimo.

S. Maria de' miracoli, è una Chiesa molto frequentata, e divota

vi è Indulgenza plenatia, e remissione de' peccati, vi stanno li Padr di S. Francesco Risormati Francesi, quali con l'occasione della nuova fabrica surono trasseriti nella Piazza del Popolo alla Chiesa di S. Orsola. Fù questa satta da sondamenti dal Cardinal Girolamo Castaldi, come si legge dall' Inscrizzione nel frontespizio.

S. Maria di Monte Santo questa Chiesa, è stata sabricata in tutto con beilissimi ornamenti dal Cardinal Girolamo Castaldi nella quale si osservano alcune Cappelle assai nobili per la pittura, diversità di

marmo fino, ne anno cura li PP. Carmelitani Calabrefi.

S. Atanasio questa Chiesa su edificata da sondamenti da Papa Gregorio XIII. ed è del Collegio de' Greci, li quali il Venerdì Santo

fanno una bellissima, e divota Processione.

La Trinità. Questa è nel Monte Pincio, e su sabticata a prieghi di S. Francesco di Paola, da Ludovico XI. Re di Francia; è Monastero de' Frati di dett' Ordine, nel giorno della Trinità, e di S. Francesco di Paola, vi sono molte indulgenze, in essa si vedono bellissime cappelle con pittute di diversi samosi Pittori, e su ristaurata da Sisto IV. nell' entrare in detta Chiesa a mano manca, vi è una Cappella molto bella della Famiglia Borghese, come ancora un' altra verso la porticella, che corrisponde nel Convento, dipinta da Federico Zuccari. Questa Chiesa è titolo di Cardinale.

S. Giacomo in Augusta detto dell' Incurabili al Corso. In questo luogo vi è un Ospedale nel quale si fanno molte elemosine, e si governano gl'infermi incurabili, ed accanto è situata la bella Chiesa, in cui nel di dell' Annunciazione di Maria Vergine, il primo giotno di Maggio, ed il di de Morti, vi è la plenaria remissione de' peccati, ha molti privilegi, e tutti i Sabbati dell' anno vi è la remissione della terza parte de' peccati. Il Card. Antonio Maria Salviati, da fondamenti l'hà eretta, e vi è una Compagnia di Gentiluomini Romani,

che la governano,

Gesù, e Maria nel Cotso. Questa Chiesa è stata fabricata in tutto dalla Nobilissima Casa Bolognetti maravigliosamente, adornata di marmi, ed altre pietre sine miste con Depositi della sudetta Casa adornati tutte di Statue di marmo bellissime, con la Volta tutta lumeggiata a oro con sua facciata di Travertino, col Convento de' Padri Agottiniani Scalzi, i quali hanno cura di detta Chiesa, e vi è la Compagnia delle Anime più bisognose.

Ss. Ambrogio, e Carlo al Corso. Questa Chiesa è della Nazione

Milanese con l'Ospedale vicino. Clemente VIII. vi concesse molte Indulgenze, vi è uno delli Stendardi della Canonizazione di S. Carlo Bortomeo, Vescovo di Alessandria della Paglia, vi buttò la prima pie tra e surono a tali azzioni presenti molti Cardinali, e gran popolo; viene governata dalla Nazione Milanese, la quale unita con il Cardinal Homodei l'hanno ridotta nella sorma nobile, e magnisica, che in oggi si vede.

S. Rocco a Ripetra, è Chiesa fabricata sopra il Mausoleo d'Augusto con un bellissimo Ospedale, vi è ogni giorno Indulgenza plenaria concessa da molti Sommi Pontesici; e specialmente da Pio IV. Il Cardinal Salviati vi lasciò tanto, che si è fabricato di nuovo un'altro Ospedale per le Donne. E vi è una copiosa Arciconfraternita.

S. Girolamo de' Schiavoni a Ripetta. In questa Chiesa vi è l'Ospedale per la Nazione Schiavona, dove se gli dà albergo, e da vivere, e vi sono molte Reliquie, ed è Collegiata, vi stanno Preti della Nazione, ed è titolo di Cardinale: detta Chiesa su sondata, ed eret-

ta di nuovo da Sisto V. molto bella .

S. Lorenzo in Lucina. Questa Chiesa su anticamente il Tempio di Giunone Lucina. Celestino Terzo la consagrò a S. Lorenzo li 26. di Maggio 1196. e Benedetto II. la ristauro, siccome anco Ugone Cardinal Inglese: Vi è Stazione il Venerdì dopo la terza Domenica di Quaresima, vi sono i Corpi de' SS. Alessandra, Evenzio, Teodoro, Severino, Ponziano, Eusebio, Vincenzo, Peregrino, e Giordano, due ampolle di sangue, e grasso di S. Lorenzo, un vaso pieno della sua carne abbrugiata, una parte della graticola, sopra la quale su arrostito, un panno col quale l'Angelo nettò il suo corpo, e molte altre Reliquie, era Collegiata, ed è titolo di Cardinale. Quivi prima officiavano i Canonici, e setto il Pontisicato di Paolo V. ad intercessione del Cardinal Montalto, vi sono stati messi li Sacerdoti chiamati i Clerici Minori, che hanno abbellita la Chiesa con altre nuove cappelle, ed ornamenti: l'anno 1665, hanno sabbricato un nuovo Convento, che ha nobilitato assai la piazza.

Le Monache Convertite. Questo è un Monastero sotto l'Istituto di S. Agostino dedicato a S. Maria Maddalena, per le Meretrici pentite. In questa Chiesa vi è indulgenza plenaria concessa da Paoso III. e da Clemente VIII. e da altri Pontesici. Il Cardinal Pietro Aldo,

brandini, vi ha fatto il Coro sostenuto da bellissime Colonne.

S. Silvestro in Capite. Questa Chiesa su edificata da Simmaco I. vi

di Stazione il Giovedi dopo la quarta Domenica di Quaresima. Ed il giorno di S. Chiara, e di S. Silvestro vi è la plenaria remissione de peccati, vi si conserva l'Imagine sacra del Nostro Salvatore mandata dal Re Abagaro, come ancora l'insigne reliquia del Capo di S. Gio. Battista, ed altre, cioè di S. Stefano Papa, e della Beata Margherita Colonna, che su Monaca in detto luogo, ed un pezzo della Cappa di S. Francesco, vi stanno le Monache del suo Ordine, ed è titolo di Cardinale.

La Madonna di S. Giovannino. Questa è una Chiesa antica, ed: essendo disabitata, miracolosamente il primo di Maggio nel 1586. cominciò ad operare, e di continuo opera stupendi miracoli, vi stanino li PP. della Redenzione de' schiavi, Spagnuoli.

S. Andrea delle Fratte. Chiesa de'Frati di S. Francesco di Paola di diverse Nazioni, rifabricata tutta di nuovo dalla funiglia del Busa-



lo, la quale ultimamente vi ha fatto un bellissimo Campanile, con disegno del Cavalier Francesco Bortomini, ed apparisce con qualche

vaghezza per le pitture della Tribuna, e Cuppola; vi è la Compagnia del Ss. Sacramento, che sà ogn'anno un bellissimo sepolero, ed una bellissima Processione nell'Ottava del Corpus Domini.

S. Maria de' Crociferi . Questa Chiesa è governata da' PP. Mini-

stri degl' Infermi, ed è Parocchia.

Vi avanzarete nella Piazza di Fontan di Trevi, dove offervarete la superba Fontana satta erigere da' sondamenti dalla S. M. di Clemente XII. in dove ha satto spiccare il suo buon gusto Nicola Salvi Architetto Romano, dando molta soddissazzione a'risguardanti non solo l'Oceano titato in una conchiglia da Cavalli marini, guidati da Tritoni, ma molto più lo scherzo sanno le acque tra li scogli; e scome per la morto del sudetto Pontesice rimase impersetta, la Santità di Nostro Signore Benedetto XIV. la sece persezionare con tutta quella vaghezza, che ora si vede.

S. Maria in Via. In questa Chiesa sono Indulgenze infinite, vi è una divotissima Imagine della Madonna, che sà molti miracoli, nella Cappella fatta da Monsignor Canobio, ed è titolo di Cardinale. Vi stanno i Frati de' Servi. Monsignor Bolognetti vi sece la sacciata di Travertini, e vi è la Compagnia del Ss. Sacramento, quale nella piazza

di Poli vi ha nuovamente sabricato un sontuoso Oratorio.

Ss. Apostoli. Questa Chiesa su edificata da Costantino Imperadore in onore de' Ss. Apostoli, e ristaurata (come dice il Panvinio, da Pelagio I. e Giovanni II. la sinì, Martino V. la riparò, Giulio II. mentre era Cardinale la risece da' fondamenti, vi è Stazione tutti li Venerdì delle quattro Tempora, il Giovedì fra l'Ottava di Pasqua, e la quarta Domenica dell'Avvento, e nel primo di Maggio vi è plenaria remissione de' peccati; vi sono i Corpi de' Ss. Filippo, e Giacomo Apostoli. Vi stanno i Frat i di S. Francesco Conventuali, ed è titolo di Cardinale; Ultimamente vedendo li detti Frati, che pericolava l'hanno risatta da sondamenti, ed è una delle belle Chiese di Roma; Il su D. Livio Odescalchi lasciò, che si sabbricasse la Cappella di S. Antonio, il che è stato eseguito dal Signor Cardinale Odescalchi, e da suo Fratello con magnificenza pari alla loro generosità.

S. Silvestro a Monte Cavallo. Questa Chiesa è de' Padri Chierici Regolari detti Teatini, la quale Chiesa è molto divota, e tenuta in gran decoro da detti Padri, e con bel sossitito indorato, con Cappelle lavorate di stucchi dorati, e pietre mische, con pitture di samosi Uomini. Fu edificata nell'anno 1524. in onore di S. Silvestro Papa, co-

me si vede dall' Iscrizzione posta sopra la porta. Vi sono conservate da' sopradetti Padri diverse reliquie, vi è ancora una Cappella dedicata alla Gloriosa Vergine, ed a S. Caterina da Siena, alla quale due Papi di casa Medici concessero molte Indulgenze.



S. Maria di I oreto. Questa Chiesa è posta nel Foro, dov'è la Colonna Trajana, Chiesa molto divota, su fabbricata dalla compagnia de'Fornati Italiani con bella architettura. Vi è alli 8, Settembre Indulgen, plenaria per i vivi, e per li morti.

San Marco. Questa Chiesa fu eretta da S. Marco Papa l' anno 132. ed essendo rovi. nata, Paolo II. la ristauto, ed è titolo di Cardinale. Vi è Stazione il Lunedì dopo la prima Domenica di Quaresima, e nel prie mo giorno dell' anno, di S. Marco Evange lista, l'Ottava del Corpo di Cristo, nell'Epifania, de' Ss. Abdon, e Sennen, e dal Lunedi Santo al Martedi di Pasqua vi è Indulgen. za plenaria, vi sono molte reliquie in detta Chiesa, ed è Colle, giata.

5. Ma-

S. Maria in Via Lata. Questa Chicsa è titolo di Cardinale, e nelli giorni della Purificazione di Maria Vergine vi è la plenaria remissione de' peccati; vi è l'Oratorio di S. Paolo Apostolo, e di S. Luca, nella quale scrisse gli Atti degli Apostoli, dipinse l'Imagine di Maria Vergine, che si venera in detta Chiesa in quel stato, nel quale esso ebbe prima di lei notizia, però la dipinse con l'Anello in dito, la quale ancor si vede in detto Oratorio operando molti miracoli, chiamavasi prima l'Oratorio di S. Paelo, e di S. Luca, ed è Collegiata, ma la sua antichità, e divozione viene descritta da Fioravante Martinelli, in un libro stampato, e dedicato a Papa Alessandro VII. il quale con nobilissimo portico fatto con disegno di Pietro da Cortona, e con ornamenti della parte sotterranea, ha accresciuta la devozione di detta Imagine, e la bellezza di detra Chiesa.

S. Marcello. Questa Chiesa su edificata da una gentildonna Romana Vedova detta Lucina in onor di S. Marcello, il quale su posto quivi, che eta una stalla per comandamento di Massenzio, dove mori di gran fetore, che vi era, ed è titolo di Cardinale, vi è Stazione il Mercordi dopo la quinta Domenica di Quaresima, e nel giorno di esso Santo vi è Indulgenza plenaria, vi sono molti Corpi di Santi, e molte altre Reliquie. La Cappella del Santissimo Crocesisso, che si apre in tutte le festività della Croce, il Giovedì, e Venerdì Santo con sontuoso apparato di lumi, è custodita da' Signori Guardiani, e Deputati dell'Arciconfraternita di detto nome, la quale nell' Anno Santo sà una Processione solenne; detta Chiesa è Parocchia, e vi stanno li Padri dell'Ordine de' Servi, la quale Monsignor Vitelli ha adornata di bell flime pitture .

L'antecedente Colonna è quella di Trajano, scolpita tutta con li fatti della guerra Datica, li popoli della quale con il loro Re, furono debellati, e vinti da Trajano; stà posta dicontro la Chiesa della Madonna di Loreto, sopra la quale Sisto V. fece porre la Statua do-

rata di S Pietro.

S. Chiara nel Rione della Pigna, è Monastero di Monache vi sono molti privilegi, ed Indulgenza plenaria a chi visiterà d. Chiefa-

La Chiesa del Gesù nella piazza degli Altieri, su edificata dal Cardinal Alessandro Farnese per li Padri della Compagnia di Gesu, si quali con ricchissime elemofine di diversi Personaggi l'hanno ridotta a tanta bellezza, che rende supore, non solo per le pitture, e per l'oro del quale è tutta coperta, ma per la Nobilissima Cappella di

S. Igna-

44

S. Ignazio, tutta di pietre Orientali, ed ornamenti di metalli dorati; incontro di cui è l'altra di S. Francesco Saverio, anch'ella bella, satta dal Cardinal Negroni.

S. Stefano del Cacco all' Arco di Camigliano, Chiesa de' Monaci

Silvestrini .

S. Maria sopra Minerva . Dov' è questa Chiesa su già Tempio di Minerva; quivi sono compagnie, del SS. Saeramento, del Rosario, del Nome di Dio, dell' Annunziata. Il ci di S. Domenico vi è la plenaria remissione de' peccati, chi celebrarà nell' Alear grande di detta Chiesa, liberarà un anima dalle pene del purgatorio. Vi sono vestimenti, e capelli di Maria Vergine, il Corpo di S. Caterina da Siena, e molt'altre Reliquie, ed è Convento de Padri di S. Domenico, ed ètitolo di Cardinale, vi è una Cappella della Famiglia Porcari Romana, ed anche un Cristo d. pietra fatto da Michel'Angelo Buonaroti. Vi sono 5. Altari, e Clemente VIII. vi hà fatta una bellissima Cappella. Il Cardinale Aldobrandino hà fatto un Sepoleto nobile al Cardinale Alessandrino, già destinato da Clemente VIII. vi si tien Cappella Papale il di della Annunziata, dove il Pontence vi và con cavalcata si di Cardinali, come di Prelati, Titolari, e Gen. tiluomini Romani. Vi è un nobile Studio, con una famasa Libraria lasciatavi dal Cardinal Casanate.

S. Maria Rotonda, questa Chiesa su anticamente il Tempio di tutti li Dei, Bonisacio IV. l'ottenne da Foca Imperatore, ed alli 13. di Maggio la consacio a Maria Vergine, ed a tutti li Santi. Vi è Indulgenza li Venerdì dopo Pasqua, nel giorno dell'Invenzione della Croce, Assunzione, Natività, e Concezione di Maria Vergine, nel giore no ancora di tutti i Santi, e per l'ottava, vi è la remissione de' peccati. In essa si conservano li Corpi de' Ss. Rasio, ed Anastasio, e di molt'altri Santi, ed è Collegiata; alla Cappella di S. Giuseppe consessati, e communicati si conseguisce tutte l'Indulgenze come se visitassero i luoghi di Terra Santa, e con vero proposito di farlo, vi è l'istessa indulgenza, e si puole applicare per suffragio dell'Anime dela Purgatorio, come si legge nel Sommario della Bolla nella detta Cappella.

S. Maria Madalena. In questa Chiesa nel di della sua festa vi è la plenaria remissione de' peccati, vi stanno i Padri Ministri degl' infer-

mi, che anno una vaga Chiesa con belle Cappelle.

S. Meria in Campo Marzo, in questa Chiesa sono Monache, che già molt' anni vennero da Grecia, quivi è un' Imagine del Salvatore molmolto divotà, che si chiama la Pietà, v'è il Capo di S. Quirino mattire, ed un Braccio di S. Gregorio Nazianzeno. In essa si conservano le Reliquie Insigni, cioè del Sangue, Vestimenti, Corona di Spine, e del Legno della Santissima Croce di N. S. Gesù Cristo, della Croce ancera di S. Andrea, e delli Carboni sopra de' quali su arrostito San'Lorenzo.

S. Maria in Aquiro o altrimente S. Elisabetta in Piazza Capranica. Questa Chiesa è titolo di Cardinale, vi sono molte Reliquie, ed Indulgenze concesse da Sommi Pontesici, e da Paolo V. è stata risatta con un bellissimo Collegio per l'Orsani dal Card. Antonio Maria Salviati, ed ogni giovedì sera vi si espone il Venerabile.

S. Eustachio. Questa Chiesa è titolo di Cardinale su confacrata da Celestino III. ed era casa di detto Santo. Vi sono le Reliquie di Sant' Eustachio, di Teopista sua Moglie, Teopisto, e Agapito suoi figliuo,

li, ed altri Santi, ed è Collegiata.

S. Luigi nel Rione di S. Euflachio. Questa Chiesa su edificata dalla Nazione Francese, con bellissima sabrica, vi sono molti privilegi,
ed Indusgenza plenaria ogni giorno nella Cappella del Salvatore a sei
contigua, ch' è di grandissima devozione. Questa Chiesa del Salvatore su consacrata da S. Gregorio, e vi pose sotto l'Altare molte
Reliquie de' Ss. Pietro, e Paolo, Giò. Battista, ed altri. Vi è una
Colonna dove surono martirizzati molti Santi, in detta Chiesa di San
Luigi vi sono le Reliquie di S. Appollonia, con molt' altri Santi.
vi è la Cappella di S. Matteo dipinta da Michel' Angelo da Caravaggio, ma la più nobile è quella di S. Cecilia colorita dal Domenichino.

S. Mauro altrimente SS. Bartolomeo, ed Alessandro. In questa Chiesa tono molte Reliquie, e privilegi concessi in onore di detti Santi alla Compagnia, e Nazione de Bergamaschi, per la Festività di essi alli 25. d'Agosto, quale Chiesa è sottoposta al Capitolo di S. Pietro. Vicino ad essa è il Collegio Romano fabricato da sondamenti per ordine di Gregorio XIII. dove li PP. Gesuiti instruiscono la Gioventu nelle lettere, e nelle scienze, e molto più nelli buoni costumi, e divozione : unisce con esso la Chiesa bellissima di S, Ignazio, fatta dal Cardinale Ludovisio, in onore di detto Santo Fondatore della Compagnia di Gesù.

S. Agostino questa Chiesa su da sondamenti rinovata dal Cardinal Guglielmo Rotomagnese, e ne' giórni di S. Agostino, S. Monica, e di S. Nicola da Tolentino vi è la plenaria remissione de' peccati.

Nell' Altar Maggiore si conserva una dell' Immagini di Maria Vergine, che dipinse S. Luca, la quale al tempo d' Innocenzo VIII sece molti miracoli, e nella Cappella laterale vi è il Corpo di S. Monica tenuto con gran venerazione. Questa Chiesa è titolo di Cardinale,

è offiziata có gran divozione dalli Padri Agostiniani, ed in essa vi sono aggregate tre Compagnie, cioè del SS. Sacramento, di S.Mo-

naca, e di S. Appollonia.

La Chiesa di S. Trisone alla Scrosa, il Corpo di questo Santo su traslato insieme con tutte le altre Reliquie, che vi erano nella Chiesa di S. Agostino, serve per Oratorio della Compagnia del SS. Sacramento aggregata in S. Agostino.

Piazza Colonna, nel mezzo di essa si vede la Colonna Antonina, scolpita con si fatti della guerra contro si Marcomanni debellati da Mavo Aurelio; sopra la quale Sisto V. sece collocare una Statua di Metallo dorato che rappresenta

Paolo Apostolo. Dal lato sinistro di essa nell'alto del Monte ci tatorio con nobil prospetto sa pompa il bellissimo Palazzo della gran Curia Innoceuziana, che principiato dal Prencipe Ludovisio, è stato perfezionato come oggistive de da Innocenzo XII.

S. Antonio de' Portoghesi, dove si dice la Scrosa, questa Chiesa su fu sondata da Antonio Martinez Portoghese a S. Antonio, e San Vincenzo, ricca di molte Indul.

molta accuratezza da una Congregazione di Gentiluomini della

Nazione, liquali per il decoro di essa mantengono molti Secerdori, che l' offiziano con grandissima divozione, ed invigilano ancora alla cura dell' Ospedale, nel quale danno ricetto a tutti li Nazionali della Corona, facendoli servire nelle malatie. Quivi si vede la famosa Cappella dell' Errera dipinta da Annibale Caracci: al presente si è fatta una bellissima Facciata con il Legato lasciato da Gio. Battista Cimini Prosumiere.

S. Appollinare vicino, a Piazza Navona, questa Chiesa su già il Tempio d' Appolline, ed Adriano la dedico a S. Appolinare, ed è titolo di Cardinale, vi è stazione il Giovedi dopo la quarta Domenica di Quaresima, vi sono i Corpi de' Ss. Eustachio, Nazario, Eugenio, Oreste, ed Assenzio, vi stà il Collegio Germanico, ed Ungazio ed e da loro offiziata, alli quali Gregorio XIII. la diede con l'entrate del Capitolo de' Canonici, che vi erano, e la rinovo. Questo Colleggio e governato da Padri Gesuiti.

S. Giacomo de' Spagnoli, questa Chicsa su edificata da Alonzo Paradina Spagnuolo Vescovo Cordubense, e vi è la plenaria remissione de' peccati ai 25. di Luglio, e nel di lei Ospedale si da albergo

e vitto a tutti li Nazionali, che vengono a Romà.

S. Agnese 'in Piazza Navona. Qui erano le Celle Lupanari del Circo Agonale, nelle quali su condotta S. Agnese dal Tiranno per sargli perder la verginità. Furono le dette Celle ridotte al culto sa cro con sabrica di una Chiesa sopra. Innocenzo X. demolì detta Chiesa vecchia, principiando la nuova con maravigliosa Cuppola del Cav. Botromino, che adesso si vede il tutto terminato dal zelo del Principe Gio. Battista Pansili con nobilissime incrostature di marini sini, ed eccellenti Tavole di marmo sigurati di basso rilievo con istorie sacre, collocate nelle Cappelle, fra le quali nella maggiore si vede la Statua della Santa, che posa sopra le siamme, di mirabile artissicio satta dal Cav. Bernino. Avanti la Chiesa nella piazza il detto Pontesice sece erigere la Guglia, che giaceva nel Circo di Caracalla a capo di Bove, la quale sta sopra una superbissima sontana ornata di quattro samose Statue, che rappresentano li quattro sumi princip pali del mondo, opera anch' essa del Bernino.

S. Andrea della Valle. Apparisce questa Chiesa sata dal Cardinal Montalto, bellissima, tanto per l'architettura, che per le pitture della Tribuna nella parte superiore satte dal Domenichino, e sono assai stimabili per la nobiltà le tre Cappelle, Barberina, Strozzi, e

Gin .

Ginnetti. Li Padri Teatini ne hanno il governo per offiziarla.

S. Maria della Pace; questa Chiesa su edificata da Sisto IV., e nei giorni della Purificazione, Annunciazione, Visitazione, Neve, Assunzione, Natività, Presentazione, Concezzione di Maria Vergine, e tutti i Sabbati di Quaresima vi è la plenaria remissione de' peccati, e da mezza Quaresima ( nel qual giorno si scuopre la Madonna per tutta l'ottava di Pasqua) vi sono anni 1000, e tante quarantene d'Indulgenze, vi si conservano molte Reliquie, le quali nelle solennità si mettono sopta l' Altare maggiore, ed è Monastero de' Canonici Regolari ; questa Chiesa è 'titolo di Cardinale ; a mano dritta nell' entrar della porta grande sopra una cappella si vedono certe figure dipinte a fresco da Rafael d'Urbino, di nuovo è stata ingrandita la Tribuna con gran spesa, nobilissime figure fatte fare dal Sig. Rinaldi, e postovi la Madonna dipinta da S. Luca. Questa Chiesa è stata ristaurata, ed abbellita in tutte le sue parti, e nel pavimento da Alessandro VII. avanti la quale ha fatto un bel portico, ed allargato la piazza, e la Arada.

S. Maria dell'anima della Nazione Tedesca in essa si vedono buonissime pitture, ed ancora due Sepoleri assa i nobili, fatti alla memoria di Papa Adriano VI. dal Cardinale d'Austria, in questo luogo si

dà il comodo per tre notti alli Nazionali pellegrini.

S. Tommaso in Parione. Questa Chiesa è Parocchiale con titolo di Cardinale, su consaerata da Papa Innocenzo Secondo a' 23. Decembre 1139. e pose nell' Altar grande un braccio, e delle Resiquie de' Ss. Damaso, Calisto, Cornelio, Urbano, Stefano, Silvestro, Gregorio Papa, e delle vestimenta di Maria Vergine, de' Pani di Orzo, de' sassi, con che su lapidato S. Srefano, del sangue di S. Luea, Nicolò, Valeriano, Sebastiano, Tranquillo, Foco, de'quattro Coronati, di S. Giovanni, e Paolo, Grisanto, e Dario, Cosmo, e Damiano, Ninsa, Sossia, Balaam, Marta, e Petronilla, le quali Reliquie sono siate occulte sino all'anno 1450.

S. Maria, e S. Gregorio in Vallicella, oggi detta la Chiesa Nuova. Vi stanno Sacerdoti della Congregazione dell'Oratorio, su satta di nuovo l'anno 1625, vi si sanno sermoni ogni giorno: quivi si venera il Corpo di S. Filippo Neri Fondatore di detta Congr. dell'Oratoro

S. Salvatore in Lauro nel Rione di Ponte. Questa Chiesa su edificata dal Card. Latino Orsino, adornata di bellissima sabrica, ed anehe di bellissime sigure, e viene offiziata dalla Mazione Narchigiana

(0110)

sotto gl' auspicj della Madonna Ss. di Loreto, ed è titolo di Cardinale.

S. Giovanni de' Fiorentini in strada Giulia. Questa è una bella Chiesa edificata dalla Nazione Fiorentina, à 24. Giugno vi è Indulgenza plenaria con gran concorso di popolo, la Tribuna è disegno del Cavalier Borromini; e la Nazione Fiorentina vi hà fatto anche l'Ospedale, vi sono i corpi de i ss. Proto, e Giacinto.

S. Lucia della Chiavica nel Rione di Ponte, in questa Chiesa vi è ogni di Indulgenza plenaria concessa da molti Pontesici, ed è della Archiconfraternità del Consalone, la quale appresso questa Chiesa hà il suo Oratorio bellissimo tutto dipinto, e ben

Offiziato.

S. Biagio della Pagnotta. Questa Chiesa su consacrata al tema po d'Alessandro II. vi è del Legno della Croce, della veste di Maria Vergine, e delle reliquie de' ss. Andrea, Biagio, Crisanto, Daria, e Sossia, ed è del Capitolo di s Pietro, ad essa è vicino la Compagnia del Sussinagio per l'anime del purgatorio.

S. Maria dell' Orazione, in questa Chiesa vi è una Compagnia de ta della Morte, che sa molte buone opere, hanno Indulgenza plenaria ogni seconda Domenica del mese, e molt' altri gior-

ni dell' anno.

S. Giovanni in Aino incontro alli Signori Rocci, è paroc-

S. Lorenzo in Damaso. Questa Chiesa su edificata, e dotata da s. Damaso papa, e le donò una patena d'argento di libre 20 un vaso di libre so. cinque calici 5. corone, ed il Cardinal Riario la redificò da fondamenti, ed istituì una Cappella di cantori, è titolo di Cardinale, vi è stazione il martedì dopo la quarta Domenica di Quaresima. Vi sono i corpi dess. Buono, Mauro, Faustino, Giovino, Evanio, e suoi Fratelli, la testa di s. Barbara, del grasso di s. Lorenzo, un piede di s. Domaso, e molte altre reliquie; ad essa sono aggregate due compagnie una del ss. Sacramento, la quale fa molte lemofine, ed è la prima che si facesse in Italia, l'altra della Concezzione di Maria Vergine, la quale visitando l'Imagine sua. Santiffina s' acquista Indulgenza plenaria perpetua. L'Alrare maggiore è dipinto da Federico Zuccaro, e la facciata jà man dritta è dipinta dal Cav. d' Arpino, e quell' incontro da Giovanni de Vecchi, fu Tirolare di detta Chiesa il Cardinal Barberino, vi è il capitolo de' Canonici.

#### MARAVIGLIE

50

Santa Barbara, questa Chiesa è stà piazza Giudea, e. Campo di Fiore, in essa sono le seguenti reliquie, de' capelli di S. Maria Madelena, e de vestimenti di Maria Vergine del velo, del capo di S. Barbara, de ss. Bartolomeo, Filippo, e Giacomo Apostoli, de ss. Margarita, Felice, Christosoro, Sebastiano, Alesso, Mario, Maria, Lorenzo, Petronilla, ed altri, ora è de' Librari, dove vi hanno cretto una compagnia sotto il Tutolo di s. Tomaso d' Aquino.

Santissima Trinità de' pellegrini, e convalescenti sabricata, dove su una Chiesa parrocchiale di s. Benedetto. In questa Chiesa è ogni giorno gran perdono, vi è la Compagnia della Santissima Trinità, dalla quale si ricettano con carità i poveri pellegrini che vengono à Roma, e quell' Infermi poveri ch' escono dall' Ospedali, che non sono ben guariti, quivi si rinsorzano; questa Chiesa è stata di nuovo sin da' sondamenti satta sabricare con bellissima Architetura da detta Compagnia, ed al presente si è satta una bellissima facciata.



San Catlo in piazza de Catinari . Questa chiesa e stata-

nuovamente nel mille seicento dodici con elemosine de' parti colari sabbricata da' Chierici Regolari di San Paolo, detti padri Bernabiti, satta con buon disegno, nobilitata con le pitture delli angoli della cuppola, opera del Domenichino: per un legato poi latciato dal Cardinal Leni, vi hanno aggiunta la facciata di eccellente Architettura. In essa sono stati trasseriti li privileggi della Chiesa di San Biagio dell' Anello Chiesa parochiale, sotto l' Altare maggiore satto dal Signore Don Filippo Contestavil Colonna si conservano preziosissime Reliquie. Li Fondatori di questi Religioti surono Antonio Maria Zaccaria, Giovanni Antonio Morigi, e Bartolomeo Ferrari, alli quali, da Clemente Ottavo quando si ritrovò in Bologna nel Anno 1593. su con ermato il loro instituro.

S. Maria di Monticelli nel Rione della Regola, vi è il corpo di s. Massimiliano martire, e Reliquie di s. Ninfa, nella Cap-

pella de'Signori Massimi.

Ss. Vincenzo, ed Anastasio. Questa Chiesa sta pure alla Regola vicino il Tevere, ed è Compagnia de' Cuochi.

Ss. Giovanni, e Petronio, compagnia de' Bolognesi, a lato

del Palazzo Farnese.

La Madonna detta della Quercia è compagnia de' Macel-

Santa Brigida nella piazza Farnese, casa propria di detta

Santa.

S. Tommaso à lato al Palazzo Farnese, cioè, s. Tommaso Cantuariense. Qui è il Collegio Inglese, ed è governata da Padr. Gesuiti.

S. Caterina incontro a detta Chiesa è l'arrocchia ed è del Ca-

pitolo di s. Pietro.

S. Girolamo appresso il palazzo Farnese: in questa Chiesa ogni giorno vi è Indulgenza plenaria, e remissione de' peccati, quivi si fanno molte elemosine à povere persone vergognose di Roma dalla Congregazione di s. Girolamo della Carità, che in detta Chiesa si congrega La Chiesa è la loro, e l'ossiziano i Padri della Congregazione dell'Oratorio.

Santa Caterina da Siena in strada Giulia è della Nazione Se-

S. Maria di Monferrato: in questa Chiesa ci sono assai reliquie, ed indulgenze: viene benissimo offiziata da Preti Spagnuoli, ed è della Corona d' Aragona. D z S, Eli-

5. Eligio. Questo è un bellissimo Tempietto su 'l siume appresso strada Giulia, ed è della compagnia degli Oresici.

S. Stefano alla chiavica di S. Lucia: questa Chiesa è Paroc-

chia,

Santi Celso, e Giuliano in Banchi: questa Chiesa è collegiata, vi è un piede di Santa Maria Maddalena, e molt' altre reliquie ed Indulgenze, e vi è la Compagnia del Santissimo Sagramento.

S. Maria del Pianto, prima si chiamava S. Salvatore, per li miracoli, che ivi la Vergine Gloriosa ha fatto, e sa di continuo oggi si chiama s. Maria del pianto, ogni giorno vi è l'Indulgenza, detta è governata da una compagnia, che l'hà risatta tutta da son-

damenti.

Santa Caterina de Funari. Qui è il monasterio delle Zitelle miserabili, che si nutriscono con santa vita, e buoni costumi sino al tempo, che si maritano, overo si fanno Monache: il di di s. Andrea v' è il Giubileo plenario, concesso da Papa Giulio III. Vi sono molt'altre Indulgenze, ed ultimamente il Cardinal Cesi vi hà sabricato un Tempio vago, e bello arrichitto di pitture samose.

Santa Maria in Portico, detta in Campitelli, questa Chiesa è titolo di Cardinale : fu già la casa di s. Galla, figliuola di Simmaco Patrizio Romano: donna di santa vita, alla quale nel Poutificaro di Govanni Primo desinando alcuni poveri, fu portato dagl' Angioli sopra la sua credenza Zassiro di mirabile splendore, nel qual'era impresso l'Imagine della Beata Vergine Ma la con il Salvatore in braccio. Gregorio settimo mosso da tanto miracolo, le consacro questa Chiesa, e colloco sopral' Altar grande in un Tabernacolo la detta Imagine, la quale si vede ancora oggi, questa Chiesa era Collegiata, Clemente VIII. supresse i Canonicati, e la diede alli Padri della Congregazione della Madre di Dio di Lucca. Fu questa Chiesa ad istanza de' sudetti Padri ristaurata dal Cardinal Cesi, ed aveano in essa la loro sede principale con molta frequenza di popolo. Vi è del latte, e de' capelli, e vestimenti della Beata Vergine, del sangue di s. Stefano protomartire, le teste di ss. Candida vergine, e martire, ed Ottavilla vedova, la corona di parer noster della Beata Vergine, una costa di s. Andrea, la resta di s. Barbara vergine, e martire, la metà del corpo di s. Ciriaca vedova, i corpi de'ss. Ireneo, & Abondio martiri, moltissime altre reliquie.

S. Angelo in pescaria, già Tempio di Gittnone nella via trionfale ora è Chiefa collegiata, il Cardinal Peretti l' ha di nuovo ristaurata, e sossiti a, ed è titolo di Cardinale, vi sono li corpi de' ss. Martiri, Sinforosa, Zotico suo marito, de' suoi sigliuoli, da s. Stefano Papa trasseriti, le quali reliquie si mostrano due volte l' anno con Indulgenza plenaria, la festa di santa Sinforosa il 18. di Luglio, ed il di di sant'Angelo li ventinove di settembre vi è la compagnia de' Pescia vendoli.

S. Nicolò in Carcere: dov'è questa Chiesa surono le prigioni antiche Tulliane, ed essendo Consoli Cajo Quinto, e Marco Atulio, vi su satro il Tempio della pietà, perchè essendo stato condannato uno in priggione, una sua figlia ogni di sotto color d'andarlo a vedere, gli dava il latte, ed accorgendosi di ciò i Guardiani lo risersero al Senato, quale per tale atto di pietà perdonò al Padro, ed ad ambedue diede il vitto per tutto il tempo di lor vita. Questa Chiesa è titolo di Cardinale, vi è stazione il Sabbato dopo la quarta Domenica di Quaresima, e nel di di s. Nicolò vi è la plenaria remissione de' peccati. Vi sono i corpi, cioè parte de ss. Marco, e Marcellino, Faustino, Beatrice, una costa di san Matteo Apostolo, una mano di s. Nicolò, & un braccio di san. Alesso con molt'altre reliquie, ed è stata abbellita dal Card. Pietro Aladobrandino.

S. Maria Aracœli . Questa Chiesa, è nel monte Capitolino, ornata di belle colonne, e vari marmi, fu edificata sopra le rovine del Tempio di Giove Feretrio, e del palazzo di Augusto, nel dí di s. Antonio di Padova, di s. Bernardo, nell' Assunzione, Natività, e Concezzione della Beata Vergine, di s. Ludevico Vescovo, e nel di della Circoncisione del Signore, vi è plenaria remissione de' peccati con molti altri privilegi, ed Indulgenze; e vi è il capo di s. Artemio, nell' Al tare maggiore sta collocata l' Imagine della gloriosa Vergine dipinta da s. Luca, si sale in detta chiesa per una scala di Ia scalini di marmo, quali furono fatti degl' ornamenti del Tempio di Quirino, dove oggi si dice s. Vitale, soto Monte cavallo, e G.rolamo Cancelli Vescovo di Caviglione vi fece un bellissimo colonnato nel sito in cui la Gloriosa Vergine con il Figliuolo in brac-cio apparve (come dicono alcuni) ad Ottaviano Augusto, detta chiesa è adornata di un bellissimo sossitto, e sontuose cap-D 3 pelle,

MARAVIGLIE

pelle, vi son molti quadri satti di chiaro oscuro dal Cavalier Giuseppe di Arpino, ed è titolo di Cardinale. Vi è quel bellissimo, e miracoloso Bambino, che si espone nel giorno di Natale in un bel presepe sino al giorno dell' Episania, nel quale si sa una solenne, e triplicata processione intorno la Chiesa, e si da la benedizzione con esso al numeroso popolo, che vi interviene, e viene riposto nella Sagrestia.

### DEL CAMPIDOGLIO.

A man sinistra verso i Monti.

San Pietro in carcere: Questa chiesa a piè di Campidoglio, la consacrò s. Silvestro, ed ivi stettero prigione s. Pietro, e s. Paolo, quali volendo battezzare Processio, e Martiniano guardiani di detta prigione, vi nacque miracolosamente una fontana, ed ogni giorno vi sono anni 1200. d'Indulgenze, e remissione della terza parte de peccati: sopra di detta carcere vi è la chiesa di s. Giuseppe della Archiconfraternità de Falezgnami.

S. Adriano nel foro Romano, su anticamente l'Erario, Onorio papa la consacrò nel 630, a sant' Adriano, ed è titolo di Cardinale vi sono i corpi de ss. Mario, e Marta, delle reliquie di s. Adriano, e molte altre, vi stanno i Frati

del Riscatto.

S. Lorenzo in Miranda nel foro Boario, de Romano, nel portico di Antonino, e Faustina. Quí è collegio de Speziali, che l'ha rinovata, & avanti di essa vi sono bellissime colonne.

S. Cosmo, e Damiano nel soro Romano, su anticamente il Tempio di Romolo: Felice Quarto lo dedicò a ss. Cosmo, e Damiano, ed estendo rovinata il B. Gregorio la ristaurò, ed è titolo di Cardinale, vi è stazione il Giovedì dopo la rerza Domenica di quaresima, ed ogni di vi sono anni mille d' Indulgenza. In essa si conservano li corpi di detti Santi, e molte altre reliquie. Maravigliose sono le porte di detta chiesa per esser antiche di Rame: li padri di s. Francesco del Terzo Ordine ne hanno la cura.

S. Maria Nova vicino all' Arco di Tito, su risatta da.

Gio.

DI ROMA.

Giovanni VIII., ed essendo rovinata, Nicolò I. la ristautò, è tit. di Cardinale. Vi sono i corpi de ss. Nemesso, Olimpio, Sempronio, Lucilla, ed Esuperia, e avanti l'Altar gran e vi è il corpo di santa Francesca Romana la quale su canonizata da Paolo V. Vi è una Imagine della Beata, Maria Vergine dipinta da san Luca in un Tabernacolo di marmo, la quale era in Grecia nella città di Troade, e su pottata a Roma dal signor Cavaliere Angelo Frangipani, ed essendo questa chiesa abbrugiata al tempo di Onorio Terzo, la detta Imagine non ebbe lesione alcuna: vi stanno li Monaci di monte Oliveto, e l'hanno rinovata, vi è una memoria di marmo di mezzo rilievo di Gregorio XI. in memoria della sedia, che trasportò d'Avignone a Roma.



S. Maria Liberatrice. Questa chiesa è anche nel foro Romano, es. Silvestro la consacrò, e vi concesse ogni giorno undeci mila anni d'Indulgenza, ed è chiesa assai divota, e chi sa celebrare una Messa all'altare della Madonna libera un'anima dalle pene del purgatorio.

Tutte le sopradette chiese si vedono nella presente figura con

il Foro Romano alle radici di Campidoglio, con molti antichi

Edifici, che da quel luogo si scuoprono.

S. Clemente fra il Coloseo, e s. Gio: Laterano, è titolo di Car. dinale, e vi è stazione il Lunedí dopo la seconda Domenica di Quaresima, con la plenaria rem ssione de peccati, ed ogni giorno vi 10. no anni quaranta, e tante quarantene d' Indulgenza, e nella Quaresima vi sono dupplicate, vi riposano i cerpi de ss. Clemente, ed Ignazio, ed anco altre reliquie, le quali nel giorno della stazione si vedono sù l'Altar grande, e vi stanno i Frati di s. Domenico. La san. mem. di Clemente XI. la risarci di nuovo con ambe le facciate, e soffitto, che la rendono molto vaga, e venerabile per la sua ancichità .

Nella Cappella detta s. Maria Imperatrice verso s. Giovanni Laterano v' è un' Imagine di Maria Vergine, la quale parlò a s. Gregorio, lui perciò concesse a chiunque dirà tre paternoster, e tre Ave Maria, anni fedici mila d' indulgenza per ciascuna volta.

Ss: Quattro Coronati nel Monte Celio, fu edificato da Adriano I. essendo rovinata, Leone IV. la rifece, Pasquale II. la ristauro, ed è tit. di Card., e vi è stazione il Lunedí dopo la 4. Domenica di, quaresima, vi sono i corpi de' ss. Claudio, e Nicostrato, Sempronio, Castorio, e Severo, Severiano, Carpoforo, Vittorino, Mario, Felicissima, Agabita, Ippolito, Aquila, Prisca, Aquilino Narciso, Felice Apolline, Benedetto, Venanzio, Diogene, Liberale, e Festo, ancora le reliquie de ss. Pietro, e Cecilia, Alessandro, e Sisto. Pio IV. ha adornato, & ampliato il luogo, e messo. vil. Orfane, ed addrizzata la strada dalla porta della Chiesa, fino a s. Gio: Laterano.

Ss. Pietro, e Marcellino tit. di Card. questa Chiesa è vicina a san Giovanni Laterano, e fu edificata dal magno Costantino, il quale donò una patena d'oro di libre 25., quattro candelieri dorati di 12. piedi l'uno, tre calici d'oro ornati di pietre preziose, un'altro di argento di libre 100, ed un vaso d'oro di libre 10., essendo poi rovinata Alessandro IV. l'anno 1360, la ristaurò, vi è stazione il sabbato dopo la seconda Domenica di quaresima, vi sono le relique di detti santi sed altre .

S. Matteo in merulana: Questa chiesa è nella vià o che và da san Gio: Laterano a s. Maria maggiore, fu confacrata a Maria Vergine, & 1 san Matteo Apostolo l'anno 11 o. da Pasquale II. a' 28. d' Aprile, il quale pose sopra l'altar maggiore molte reliquie, cioè

del legno della s. Croce, un braccio di s. Matteo, e della lapi le del sepolero di Cristo, del pane d'orzo, e delle reliquie de ss. Pietro, e Paolo, Andrea, Dionisio, Cosmo, Damiano, Matcello papa, Giuliano, Fiorentino, Calisto, ed Alessandro papa, della graticola di s. Lorenzo, e molt'altre reliquie de santi: nel giorno di s. Matteo vi è la plenaria remissione de' peccati, ed ogni giorno vi sono anni mille, e tante quarantene d'indulgenze, e la remissione della settima parte de peccati, ed è titolo di Cardinale, vi stan-

no i Frati di s. Agostino .

s. Pietro in Vincoli. Questa chiesa su edificata da Eudosia moglie d'Arcadio Imp. sopra le ruine della Curia vecchia: Sisto i V. la ristaurò essendo rovinata, come pure l'istesso sece Pelagio, ed è tit. di Cardvi è stazione il 1. Lunedí di quaresima, il 1. d'Agosto vi è la plenaria
remissione de peccati, vi sono i corp. de ss. Maccabei, le catene con
le quali su legato s. Pietro essendo prigione in Gerusalemme, una
parte della Croce di s. Andrea, e molte altre reliquie, vi è un Mosè
di marmo nel deposito di Giulio II. scolpito con maraviglioso artiscio da Michel Angelo Buonaruota, vi stanno i Canonici Regolari
del ss. Salvatore detti Lateranensi.

S. Lorenzo in Panisperna nel monte Viminale, dove sù martirizato s. Lorenzo, fabricato sopra le ruine del palazzo di Decio Imperatore, e nel pontisicato di Gregorio XIII. sù rinovato, & è titolo di Card. vi è stazione il Giovedi dopo la prima Domenica di Quaresima: quivi frà l'altre Reliquie si conferva il corpo di santa Brigida, un braccio di s. Lorenzo, e parte della gratticola, e carboni con li quali sù arrostito: vi

stanno le Monache di s. Francesco.

S. Agata. Questa Chiesa sù da s. Gregorio risatta, e la consacrò, à s. Agata, & essendone Titolare il Card. Antonio Barberino vi ha fatto sare un belllissimo sossitto, & altre cose.

S. Lorenzo in Fonte frá s. Pudentiana, e s. Pietro in Vinceli, fu la prigione di s. Lorenzo, nella quale volendo battezzare Hippolito, e Lucillo, vi nacque una Fonte, la quale ancor si vede. Et è governata dalla Congregatione Urbana de' signori

Cortegiani.

S. Maria de' Monti, in questo luogo vi era un fenile dove sava questa Santissima Immagine, la quale a' 26. d' Aprile 1580. cominciò ad operare gran miracoli, e del continuo opera, vi sono molte Reliquie, & Indulgenze: viene governata questa— Chiesa da' Padri Pii Operari con molto decoro, e concorso di Fedeli, Ivi contigua in una Chiesa della Nazione Pollacca, e Ruetena vi è la Madonna detta del Pascolo scoperta pochi anni so.

no, ove la Vergine santissima opera infiniti miracoli.

S. Pudentiana. Quelta Chiesa fù già casapaterna di detta santa ed il primo alloggiamento di s. Pietro Apostolo in Roma, il quale celebrò messa in quella Cappella, ch'è à man dritta, dietro l' Altar grande, e vicino ad ella furono le Terme Novaziane · Pio II. la consacrò, & essendo rovinata, Simplicio la ristaurò, & è ritolo di Card. vi è stazione il martedi dopo la terza Domenica di Quaresima, & ogni di vi sono anni 1000. e tante quarantene d' Indulgenze, e la remissione de peccati. Et a chi farà Celebrar nella Cappella ch'è appresso l' Altar maggiore, liberarà un' anima dal Purgatorio, & in quella di s. Pastore vi è un pozzo, nel quale vi è il sangue di 3000. Martiri raccolto; e posto in detto luogo da s. Pudenziana. Celebrando un Prete in detta Cappella dubitò se nell' Ostia consacrata era il vero Corpo di Cristo, e stando in questo dubio, l' Ostiagli fuggi di mano, e cade in terra, dove fece il fangue, il qual' oggidi si vede fatto una grata di ferro. Questa Cappella su rifatta dal Card. Gaetano, reputara nobilissima frà le singolari di Roma .

Ss. Vito, e Modesto, è vicino all' Arco di Galieno, oggi det to di s. Vito, è titolo di Card. nel giorno di s. Vito, vi sono anni 6020. d' Indulgenza: con le Reliquie di detto Santo si sa olio, che guarisce il morso de' cani arrabbiati, sopra quella pietra cancellata di serro sono stati martirizzati un numero in-

finito di Mattiri .

S. Giuliano, questa Chiesa è vicino all' Acquedotti dell' acqua Martia: in essa si conservano le Reliquie de' Ss. Giuliano, & Alberto, con le quali si sa un' acqua, che si da per divozione

all' amnialati . Vi stanno i Padri Carmelitani .

S. Eusebio, questa Chiesa è ancor vicino a detti Acquedotti, & è titolo di Card. vi è statione il Venerdì dopo la quarta Domenica di Quaresima, ed in tutto l'anno molte Indulgenze, vi sono i corpi de Ss. Eusebio, Vincenzo, Orosio, Paolino confessore, del freno del cavallo di Costantino satto con uno de Chiodi con li quali su consitto in Croce N. Sig. Gesù Christo, della Colonna alla quale su battuto, e del suo monumento, delle Reliquie de' Ss. Stefano Papa, Bartolomeo, e molte altre; Vi stanno i Monaci Celestini.

Di-



Disegno delli Aquedotti dell'acqua Martia delli quali furono levati li due Trosei di Marmo, che erano di Trajano, e surono

trasportati in Campidoglio.

S. Eibiana, questa Chiesa è di là dall' Acquedotti notati nella via Lubricale, sù edificata da Simplicio Papa, & essendo tutta rovinata Honorio terzo la ristautò, & il giorno di tutti Santi vi sono anni 6000. d' Indulgenza, & ogni di trè mila, vi è il Cimiterio d'Anastasso Papa, nel qual si veggono l'ossa di cinque mila martiri, si dice, che quivi nasca un' Erba piantata dalla sudetta Santa, la quale libera dal mal caduco. Questi Chiesa è stata ristaurata da Papa Urbano Ottavo, havendo satto collocare sotto l'Altar maggiore un Urna di Alabastro otientale di maravigliosa bellezza, nella quale si racchiude il corpo di detta Santa.

S. Martino. Questa Chiesa è nel monte Esquilino, su fabricata da Costantino Imperatore, che vi sece l'Altar maggiore, è un tabernacolo di libre 130. d'argento, & è titolo di Card. e vi sono i corpi de' Ss. Silvestro, Martino, Fabiano, Stefano, e Sotero Pontesici, di Atterio Ciriaco, e molti altri, vi stanno Frati Carmelitani, vi è stazione il Giovedì dopo la quarta

Domenica di Quaresima.

S. Prassede. Questa Chiesa è Titolo di Cardinale, ed è vicino à s. Maria maggiore, fu consacrata da Pasquale I. nel 817. & era il titolo che teneva s. Carlo Borromeo, dal quale furno ristaurate molte cose, vi è la statione il Lunedi santo, & ogni giorno vi sono grandissime Indulgenze, sotto l'Altar maggiore vi è il corpo di santa Pressede, e nella Cappella detta Horto del Paradiso, & altrimente s. Maria libera nos à poenis inferni, nella quale non entrano mai donne, vi sono i corpi de' Ss. Valentiniano, e Zenone, e la Colonna, sopra la quale il N. Redentore sù flagellato, la quale sù condotto in Roma dal Cardinal Colonna, nominato Giovanni: nel mezzo della detta Cappella fotto quella pietra tonda, vi sono sepolti 2300. Martiri, e chi celebrarà in questa Cappella liberarà un' anima dalle pene del purgatorio, vi è un pozzo, con del sangue d'infiniti Martiri, che s. Prassede andava cogliendo per Roma con una sponga, e la poneva in detto luogo, vi sono ancora molte altre Reliquie, le quali si mostrano il di di Pasqua, avanti, e dopo Vespero dalli Monaci di Vallombrosa, che la governano con grand' esemplarità.

S. Antonio. Questa Chiesa è vicino à S. Maria maggiore, e s. Prassede, dov' è un' Hospedale, che governa molti ammalati, nel giorno di S. Antonio vi è Indulgenza plenaria, e vi sono molte Reliquie, & è stata di nuovo dipinta con la vira, e intracoli di esso Santo. Incontro à detta Chiesa, (da un' Abbate di essa, ) in memoria della benedizione satta da Clemente VIII. al Rè Henrico IV. di Francia, è stata eretta una Croce.

S. Quirico. Questa Chiesa è vicina alla Totre de' Conti, & è titolo di Card. e vi è la stazione il Marredi dopo la quinta Domenica di Quaresima, e vi sono molte Reliquie. La Chiesa su rinovata rutta dall' Eminentissimo Signor Cardinal Alessandro de' Medici, che su poi Papa Leone XI. & è collegiata; vi stà una confraternità del Santissimo Sactamento, viene Officiata da' P. Domenicani.

S. Sulanna. Questa chiesa è parrocchiale vicino al Terme Diocletiane, su rinovata da Leone Terzo, & è ritolo di Cardinale, vi è la stazione il sabbato dopo la terza Domenica di Qua-

reli-

resimà, vi sono li corpi de' Ss. Susanna, Sabino suo pàdre, e Fel cita sua sorella, e del Legno della S. Croce, e sepolcro di Christo, della veste, e capelli di Maria Vergine, delle Reliquie de' Ss. Lucia, Tomaso, Lorenzo, Simone, Marcello, Silvestro, Bonisacio, Clemente, Antonio Abbate, Leone, Biagio, Saturnino, Agabito, Lino, Luciano, Crisanto, Daria, Proto, Giacinto, Vitale, Stefano Papa, Gregorio Nazianzeno, Caterina, e molt'altri, vi stanno le Monache di s. Bernardo, e su ristaurata dal Cardinal Rutticucci come si legge nella facciata, vi è Indulgenza plenaria ogni giorno.

S. Vitale, questa chiesa è sotto monte cavallo, & essendo rovinata sù ristaurata da Sisto Quarto, è titolo di Cardinale, vi
è stazione il Venerdi dopo la seconda Domenica di Quaresima.
Fù detta chiesa anticamente titolo de' santi Gervasio, e Protasio, dedicatali da Innocentio primo: Serve adesso per Novitiato di padri Gesuiti, che l'hanno ristaurata tutta, & adornata

con molte pitture.

S. Costanza, questa chiesa è suori di porta pia di sorma rotonda, creduta dal volgo il Tempio di Bacco, Alessandro IV. la risece nel 1257: in honore di s. Costanza Vergine figliuola del Magno Costantino la qual era sepolta in detta chiesa, entro un bellissimo sepoltro di porsido, & anco vicino detto luogo vi è la chiesa di sant' Agnese edificata da s. Costanza in onore di detta santa, per la cui intercessione lei si vidde libera da una piaga incurabile: Bellissime sono le Porte di rame con altri ornamenti, & in particolare di pitture, che la rendono di qualche vaghezza; La governano li Canonici Regolari di S. Pietro in Vinculi, che tengono in molta venerazione un' Anello di detta santa, è quivi si custodiscono gli Agnelli con la lana de quali si fanno li palii per gl' Arcivescovi. In tempo di Leone XI. havendo bisogno detta Chiesa di qualche risarcimento il detto Pontesice la sece ristaurare, & abbellire.

S. Maria degl' Angeli alli 5. d' Agosto 1561. Pio IV. la dedicò in honore della Madonna degl' Angeli, questa è quella stupenda sabrica delle Terme di Diocleziano Imperatore posta nel Monte Viminale, che con universal consenso del popolo Romano la diede alli padri Certosini, li quali prima habitavano à s. Crocelin Gerusalemme, & alla detta chiesa concesse i medessini privilegi, stazioni, & indulgenze, che gode S. Croce sudetta, concedendo di più Indulgenza plenaria à tutte quelle persone, che

ne

ne'giorni della Natività, Resurrezione di N. Sig., della Pentecoste, e della Natività, Purificatione, & Assanzione di Maria Vergine, e nella Dedicatione di detta chiesi la visitaranno.

Del Campidoglio à man dritta verso Trastevere

S. Anastasia, questa chiesa è titolo di Cardinale su titolo (come dicono) di s. Girolamo, vi è stazione il Martedì dopo la prima Domenica di Quaressima, nel dì della Natività del Signore all'aurora, & il martedì fra l'Ottava della Pentecosse. Vi è il Calice di s. Girolamo, e molte altre reliquie, è stata di nuovo ristaurata, con una bellissima facciata dal Cardinal di Rojas Arcivescovo di Toledo, ed ultimamente dal Cardinale Nunno d'Acugna Portoghese; passato detta Chiesa verso mezzo giorno, vederete a mano sinistra dell'Orto detto Cerchi il Palazzo maggiore, il quale è conforme al di dietro disegno.

S. Maria della Consolazione, in questa chiesa evvi un' Immagine della Beata Vergine, quale sa molte grazie: nella seconda Domenica di Giugno dal primo al secondo Vespero, vi è la plenaria remissione de' peccati concessa da Sisto V., en nella cappella di S. Maria delle Grazie, evvi un' Immagine di quelle, che dipinse s. Luca, vi è un Ospedale, nel quale si fanno molte elemosiue, e di continuo si ricevono tutti gl'infermi, che ci vanno, & è governata da una Congregazione di

Gentilomini Romani 4

S. Giovanni Decollato. Questa è una bellissima chiesa edificata dalla Nazione Fiorentina, dov' è la compagnia della Misericordia, quale va ad accompagnare quelli i quali sono condannati a morte dalla Giustizia, con anche dargli sepostura; nel giorno di S. Giovanni Decollato vi è indulgenza plenaria e si libera uno de prigioni, che si trovano sentenziati a morte, hanno in questo luogo un bellissimo Oratorio per la Nazione.

S. Eligio altrimente detto s. Alò, qui stà la compagnia de'

Ferrari.

S. Huomobono, chiesa de Sartori, la compagnia de quali

ogn' anno fanno à 14. di Novembre una solonne felta.

S. Greçorio nel Monte Celio, questa su casa paterna di san Gregorio Papa, il quale l'anno secondo del suo pontificato confacrò à s. Andrea Apostolo. Il di della commemorazione de morti, e per tutta l'ottava vi è la plenaria remissione dei peccati,

cati, chi celebrarà in quella cappella, che è appresso alla sacristia; & in tre Altari privilegiati, che vi sono, liberarà un'
anima dal purgarorio. Vi è un braccio di s. Gregorio, un gamba di s. Panraleone, e molt' altre reliquie. Vi stanno Monaci Camaldolensi, è stata abbellita dal Cardinal Salviati, &
ornata dal Cardinal Borghese, con avervi satto di nuovo un
bellissimo claustro, & una bellissima sacciata, e scalinata, ma
cose maravigliose sopra tutto sono le pitture satte dal Domenichino
nelle sacciate della cappella di s. Andrea, che rapresentano il
Martirio di detto Santo; ed ora anche ristaurata dalli stessi Monaci.

S. Giovanni, e Paolo, questa chiesa è nel monte Celio, vi è stazione il primo Venerdi di Quaresima, vi sono i corpi di Ss. Giovanni, e Paolo, di Saturnino, Bressia, Donato, Seconda, delle reliquie de Ss. Stefano, Silvestro, Nicolò, Crisanto, Daria, Generoso, Saturnino, Sebastiano, Massimiliano, Alessandro, Prassede, Lucia, Beturlo, Cirino, Felice, Gianuaria, Letario, Nattelio, Sperato, Seconda, e Percegrino, della veste, e Croce, e sepolcro di Nostro Signore Gesù Christo, e la pietra sopra la quale surono decapitati i Ss. Giovanni, e Paolo, vi stanno i Padri dell' Oratorio della Missione; è stara rinovata, ed abbellita dal Sig. Cardinale Fabrizio Paolucci, ed è titolo di Cardinale.

S. Maria in Domnica, altrimenti della Navicella. Questa chiesa è nel monte Celio, & è titolo di Card. vi è stazione

la seconda Domenica di Quaresima.

S. Maria Egeziaca, ove oggi si vede questa chiesa al riserirne di Gio: Severano, era il Tempio di Giove, e del Sole, viene questa governata, & Offitiata dalla nazione Armena, per la quale anco vi è l'annesso Ospedale; in detta chiesa vi si vede la vera figura del Santo Sepolcro ove su sepolcro N. S. Gesù Cristo in tutto simile a quello che si trova in Gerusalemme, e nelli giorni di Giovedi, e Venerdi Santo viene molto venerato dalli Fedeli, ne quali giorni visitandosi si acquista l'istessa Indulgenza come se personalmente si visitasse quello istesso di Gerusalemme.

S. Stefano Rotondo, questa chiesa è nel monte Celio, su già il Tempio di Fauno. E Simplicio I. la dedicò à s. Stefano Protomartire circa il 467. & essendo rovinato, Nicolò V. la ristaurò, & è titolo di Cardinale, vi è stazione il Venerdì dopo la quin a Domenica di Quaressma, e il di dis. Stefano. Vi sono i corpi de' Ss. Primo, e Feliciano, delle reliquie di s. Domitilla, e di Ss. Agostino, Ladislao, e molti altri, ed e del Collegio Ungarico.

s. Gior-

S. Giorgio, in questa chiesa vi è stazione il secondo giorno di Quaresima, & è titolo di Card. vi è il capo di s. Giorgio, con molt'

altre reliquie, vi stamo i Frati Riformati dis Agostino.

S. Sisto questa chiesa è vicino a quella di s. Gregorio, e sù rino. vata da limoc III. ed è titolo di Card. vi è stazione il Mercoledi dopo la terza Domenica di Quaresima, vi sono i corpi de' Ss. Silto, Z-ferino, Lucio, Luciano, Feliciano, Anteo, Massimo, Giulio Vescovo, Sotero, Patremio, & Casocero, de' capelli di Marie, Vergine; della veste di s. Domenico, del velo, e delle mammelle di s. Agata; delle Reliquie de' ss. Mattino, Azapito. Andrea, Pretro, Lorenzo, Stefano, e di molti a tri, fanti martiti li Pp. Domenicani, che l'hanno in cura tengono con molta Vene atione una delle Imagini della Gloriosa Vergine che dipinse s. Luca, & in que-

sto luogo s. Domenico risuscito tre morti.

s. Sabina, nel monte Aventino questa chiesa su anticamente il Tempio di Diana, & è titolo di Card. vi è stazione il primo di di Quaresima instituita da s. Gregorio: & essendo rovinata su da Pictro Vescovo Schiavone nel pontesicato di Celestino I. nel 425. riedificata, e su la casa di s. Sabina, & al tempo di Honorio Terzo era il palazzo Ponteficale, ivi habitò S. Domenico, allorche dimorava in Roma per avere la conferma della sua Regola, come le sorti l'anno 12 6. e vi stanno li Padri del suo Ordine; Sisto V. l'ha ridorta in quella grandezza, e splendore, che si vede, e molte volte i Fontesici vi hanno tenuto cappella. Vi sono i corpi de' Ss. Sabina, Scrapia, Evertio, Teodolo, & Alesfandro Papa, & una spina della Corona di N. Signore, un pezzo di canna con la quale gli suì percosso il capo, del sepotero della Vergine Santissima, un pezzo della Croce di s. Andrea, delle Reliquie de'ss. Pierro, Paolo, Bartolomeo, Matteo, Filippo, Giacomo, Gio: Crisostomo, Cosmo, e Damiano, Apollinare, Stefano protomarcire, Lorenzo, Orfola, Margarita, Cristoforo, Girolamo, Giuliano, Gregorio Papa, Matemo, Sebastiano, Cecilia, Caterina, Antonio Abhate, Maria Egizziaca, & una crocetta del legno della s. Croce: Quella pietra negra, ch' è attaccata all' Altar maggiore su tirata dal Demonio a s. Domenico, mentre faceva orazione, ma si spezzò miracolosamente, ed egli non hebbe male alcuno. Vi è ancora un' Albero di melangoli piantato da s. Domenico.

s. Alessio, questa chiesa è nel monte Aventino, e sù la casa di s. Aletsio, & ivi si vedono anco certi scalini di legname à man sinistra nell' entrar della porta, sotto de' quali stiede per humiltà, dopo che

ritor-



ritomò di pellegrinaggio insino al fine della sua vita, che surono anni 17. in questa Chiesa nel di di s. Alessio v'è plenaria remissione de' peccati, & in questo giorno vi si espone il corpo tutto intiero di s. Bonisazio di s. Ermete, e molt'altre reliquie. L'Imagine della Beatiss. Vergine, che stà in tabernacolo, era in una Chiesa nella Città d'Edessa, avanti la quale s Alessio saceva spesso orazione, un di andando per orare, trovò le porte serrate, e l'Imagine disse due volte al Portinaro, apri, e sà entrare l'uomo di Dio, ch'è degno del Cielo. Vi stanno i Monaci di s. Gitolamo.

S. Prisca, questa Chiesa è parimente nel Monte Aventino, e su già il Tempio d' Ercole satto da Evandro, vi habitò s. Pietro Apost. essendo rovinata Calisto terzo la riedisicò, & è titolo di Cardinale: vi è la stazione il martedì santo, e vi sono i corpi de' SS. Prisca, Aquila, Priscilla, e di s. Aquilmo martire, la stola di s. Pietro, un vaso di marmo nel quale battezzava, con altre reliquie. Di nuo-

vo già fù ristaurata dal Cardinal Giustiniano.

S. Savo, o Sabba Abbate, questa Chiesa anch' essa è situata nel Monte Aventino, v' è una fontana dov' è il scapulario di S. Savo, l'acqua della quale hà virtù marav gliosa di sanar molte infermità specialmente il ssusso di sangue: Vicino al choro vi è un Sepolcro nel quale dicono vi sossero riposti li corpi di Vespasiano, e Tito.

Detta Chiesa è unita al Collegio Germanico.

S. Balbina, anch' essa è situata nel monte Aventino, su edificata da S Marco Papa, e consacrata da S Gregorio, & è titolo di Card. vi è la stazione il mercordi dopo sa seconda Domenica di Quaresima, & ogn' anno vi sono anni 7. d' Indulgenza, vi sono i corpi di s. Balbina, s. Quirino, e di altri Santi, & al presente detta Chiesa viene governata da Padri Pii Operari.

S. Giovanni avanti porta latina. Questa Chiesa è titolo di Cardinale, vi è la stazione il Sabbato dopo la quinta Domenica di Quaresima, & alli o. di Maggio la plenaria remissione de' peccati, la Cappella tonda, che è suori di detta Chiesa vicino la porta della Città, è il luogo dove sù posto S. Giovanni Apostolo nell' oglio bol.

lente dentro una caldara.

Ss. Vincenzo, e Anastasio, questa Chiesa è suori di Roma nella via Ostiense, sù consacrata da Honorio I. l'anno 026. nella quale surono presenti 13. Cardinali, vi è una colonna, sopra la quale su decapitato s. Paoso Apostolo, la testa del quale, dopo che su separata dal busto, sece tre salti, & ivi nacquero miracolosamente quelle tre sontate, che insino al di d'hoggi si vedono, il qual luogo è sta-

L

to di nuovo dal Cardinale Aldobrandino ristaurato, e nel giorno di s. Anastasio vi è Indulgenza Plenaria, & in ogni di sei mila anni d'Indulgenza, vi sono le Teste de' SS. Vincenzo, & Anastasio mat.

tiri , & altre reliquie .

Scala Cæli, questa Chiesa è vicino à s. Anastasio, & ogni giorno vi sono molte Indulgenze, & alli 29. di Gennaro vi è la liberazione d' un' anima dal Purgatorio, facendo Celebrare sotto l' Altare dove sono l' ossa di diecimila Martiri: vi è il coltello, col quale surono martirizzati, & ogni di vi sono dieci mil' anui d' Indulgenza, & è stata ristaurata da Alessandro Cardinal Farnese.

S. Maria Annunziata, questa Chiesa è nella medesima via Ostiense, e su consacrata l'anno 1270. alli 9. d'Agosto. Nel di dell'
Annunciazione vi è la plenaria remissione de' peccati, & ogni di
vi sono anni dieci mila d'Indulgenza, e nel mezzo del camino di
dette Chiese di s. Anastasio, e quella di s. Sebastiano, dov' è quella Croce, vi sono li corpi di dieci mila Soldati martiri. Ne ha cura la Compagnia del Consalone, la quale vi và la prima Domenica
di Maggio in processione, partendosi da S. Sebastiano.

# STAZIONI

### DELLE CHIESE DI ROMA.

Per la Quaresima, e per tutto l'anno con le solite Indulgenze.

## GENNARO.

I L primo giorno dell' anno, che è la Circoncisione di N.S. è stazione à S. Maria in Trastevere ad Fontem Olei. Quel medesimo giorno è stazione à S. Maria Maggiore, & à S. Maria in Aracœli, à S. Marco, & à S. Gio: in Laterano.

of Il giorno dell' Epifania del Signore à S. Pietro, ove è Cappella l'apale, à S. Maria Maggiore, e à S. Spirito in Sassia.

7 S. Giuliano nelle sue Chiese à monte Giordano, e à Cesarini.

13 L'Ottava dell' Epifania, à S. Pietro, & à S. Marco concessa da Paolo II.

15 S. Paolo prima Eremita, nella Chiesa della Trinità de'monti.

36 S. Marcello Papa, nella sua Chiesa.
37 S. Antonio Abbate nella sua Chiesa.

18 S. Pri-

DIROMA

18 S. Prisca nella sua Chiesa, & in S. Pietro in Vaticano per la Catedra di S. Pietro in Roma, ordinata del 1557. da Paolo, ove si sà Cappella Papale.

20 S. Sebastiano, nella sua Chiesa.

21 S. Agnese, nelle sue Chiese.

22 SS. Vincenzo, & Anastasio alle trè Fontane.

25 La Conversione di s. Paolo Apostolo, à s. Paolo!

27 S. Giovanni Crisostomo, in S. Pietro, dov' è il suo corpo.

31 SS. Ciro, e Giovanni, à santa Croce, qui si pone il perdono delle trè Fontane.

#### FEBRARO.

1 S. Brigida, nella sua Chiesa, & à s. Clemente, dov' è il cor-

po di s. Ignazio.

2 La Festa della Purificazione di Maria Verg. à s. Maria Maggiore, e à s. Maria degl' Angeli, alla Modonna delli Monti, à S. Maria in vialata, à s. Maria della pace, à s. Maria del popolo per tutta l'ottava, concessa da Sisto IV.

3 S. Biagio, nelle sue Chiese:

5 S. Agata, nelle Chiese, alli Monti, & in Trastevere.
9 S. Appollonia, in s. Agostino, si maritano le Zitelle.

22 Alla Catedra dis. Pietro, e si mostra la Catedra.

24 S. Mattia Apostolo, à s. Maria Maggiore.

26 S. Costanza nella Chiesa di s. Agnese.

La Domenica della Settuagesima, à s. Lorenzo fuor delle mura.

La Domenica della Sessagesima, à s. Paolo.

La Domenica della quinquagesima, à s. Pierro.

### MARZO.

Tutti li Venerdi di Marzo à S. Pietro.

7 S. Tomasso d' Aquino, nella Minerva, e vi vanno molti Card.

12 S. Gregorio Papa, alla sua Chiesa, & in S. Pietro.

20 La Vigilia di S. Benedetto, e per la Dedicazione della Chiesa di S. Croce in Gerusal. in questo giorno è concesso alle donne di entrare nella Cappella di s. Elena, e uon à gl'huomini.

25 Il giorno dell' Annunziata sono Indulgenze in molti luoghi, & in specie nelle sue Chiese, & il Papa và alla Minerva, vi sa

Cappella.

1 1

Il primo di di Quarchina à s. Sabina. In questa mattina si recita un' Orazione latina in detta Chiesa, & il Papa dà le Cenori benedette alli Cardinali, & alli Prelati principali, e Signori che vi sono, & è Cappella Papale.

2 Giovedì a s. Giorgio .

3 Venerdi à s. Giovanni, e Paolo.

4 Sabbaro à s. Trifone, & às. Agostino.

- 5 La prima Domenica di Quarelina à s. Giovanni Laterano, & à s. Pietro.
- 6 Lunedi à s. Pietro in Vincola.

7 Martedi à s. Anastasia.

8 Mercordi à s. Maria Maggiore.

9 Giovedi à s. Lorenzo in Panisperna.

venerdì à Ss. Apostoli.

12 La seconda Domenica à s. Maria della Navicella, & à s. Maria Maggiore, & è Cappella Papale.

13 Lunediàs. Clemente.

14 Martedi à s. Balbina.

15 Mercordi as. Cecilia.

16 Giovedì à s. Maria in Trastevare.

17 Venerdi à s. Vitale.

18 Sabbaro à Ss. Pietro, e Marcellino.

Papale.

20 Lunedi à s. Marce.

21 Martedi à s. Pudenziana.

22 Mercordi à s. Sisto.

23 Giovedi à Ss. Cosmo, e Damiano, in questo giorno s' aprano le Madonne del Popolo, e della Pace.

24 Venerdi à s. Lorenzo in Lucina.

- 25 Sabbato à s. Susanna, & à s. Maria degl' Angeli nelle Terme.
- 26 Domenica Quarta à s. Croce in Gerusalemme, e s' apre la Madonna di s. Agostino, & ê Cappella Papale.

27 Lunedi à Ss. Quattro Coronati.

28 Martedí à s. Lorenzo in Daniaso.

29 Mercordí à S. Paolo.

30 Giovedi à s. Silvestro, & à s. Martino nelli monti.

31 Venerdi à s. Eusebio.

32 Sabbato à s, Nicola in Carcere,

, 69

33 Domenica Quinta à s. Pietro, & è Cappella papale.

34 Lunedi à s. Grisogono. 35 Martedi à s. Quirico.

36 Mercordiàs. Marcello.

37 Giovediàs. Apollinare, & alle Convertite.

38 Venerdi à s. Stefano Rotondo.

39 Sabbato às Giovanni avanti porta latina.

40 Domenica dell' Olive à S. Giovanni Laterano, e si apre à Vespero la Madonna d' Araceli Cappella papale.

41 Lunedi santo à s. Prassede. 42 Martedi santo à s. Prisca.

43 Mercordi santo à s. Maria Maggiore. In questa mattina avanti la messa grande in s. Pietro si mostra il Volto santo, cappella papale.

44 Giovedi santo, à s. Giovanni Laterano, & il Papa lava i piedi à 12. poveri, e si legge la Bolla in Coena Domini.

45 Venerdi santo à s. Croce in Gerusalemme, & à s. Maria degl.

Angeli nelle Terme, e Cappella papale.

46 Sabbato à s. Giovanni Laterano, è Cappella papale.

Angeli nelle Terme, & è Cappella papale in s. Pietro, il Papa benedice il popolo.

48 Lunedi à s. Pietro, Cappella papale.
49 Martedi à s. Paolo, Cappella papale.

so Mercordi à s. Lorenzo fuori delle mura.

51 Giovedì à Ss. Apostoli.

52 Venerdi à s. Maria Rotanda:

53 Sabbato à s. Giovanni Laterano.
54 Domenica in albis à s. Pancratio.

## APRILE

à S. Maria Egittiaca nella sua Chiesa al ponte s. Maria.

3 à S. Pudentiana nella sua Chiesa, à s. Pancratio nella sua Chiesa,

7 à S. Vincenzo dell' ordine de' Fratri Predicatori. 34. à S. Giorgio nella sua Chiesa, & à s. Pietro.

25 Il giorno di s. Marco, a s. Pietro, vi vanno in processione tutti i Religiosi, tanto Preti, quanto Frati, partendosi da s. Marco in processione.

29 à S. Vitale nella sua Chiesa, & à s. Marco

1 Per S. Filippo, e Giacomo à Ss. Apostoli.

3 Nell'Invenzione della Croce à s. Croce in Gerusalemme, & à s. Marcello all' Oratorio.

4 Nel giorno di s. Monaca nella Chiesa di s. Agostino.

6 Nel giorno di s. Giovanni avanti la porta Latina nella sua.

Chiesa.

Nell' istesso giorno è statione à s. Giovanni Laterano.

8 Nel di dell' Apparitione di s. Michele, nelle sue Chiese.

Nel giorno della Traslatione di s. Girolamo, à S. Maria Maggiore. 12 à S. Neteo, & Archileo nella sua Chiesa, & alla Navicella.

19 à S. Pudentiana nella sua Chiesa.

20 Per S. Bernardino dell' Ordine di s. Francesco, all' Araculi, & à s. Maria in capo Carleo.

22 à S. Elena nella fua Chiefa .

Nota, che il Lunedì avanti l'Ascensione, vanno le processioni à S. Giovanni, il secondo giorno à s. Maria maggiore, & il terzo à s. Pietro.

Nel giorno dell' Ascensione, à S. Pietro, vi è Cappella papale. Nel giorno della Pentecoste à s. Pietro, & à s. Maria degl' Angeli. Il Lunedià S. Pietro in Vincola.

Martedi à s. Anastasia.

Mercordì à s. Maria maggiote.

Giovediàs. Lorenzo fuor delle mura.

Venerdi à Ss. Apostoli. Sabbato à S. Pietro.

Domenica della Trinità nelle sue Chiese.

Giovedi del Corpus Domini, à s. Petro si sà Solennissima process.

#### GIUGNO.

Là 2. Domenica di Giugno à s. Maria della Consolatione.

2 Ss. Marcellino, e Pietro nella sua Chiesa.

11 à S. Barnaba in Trastevere.

13 S. Antonio di Padova all' Aracæli, & à s. Antonio de' Portughes, & in tutte le Chiese del suo ordine.

15 Ss. Vito; Modesto, e Crescentia, à s. Vito in Macello.

24 S. Gio: Baptista, às. Giovanni Laterano.

27 La Vigilia de' Ss. Pietro, e Paolo, à s. Pietro.
29 Ss. Pietro, e Paolo, à s. Pietro Cappella papale.

30 Là

# 30 La Commemoratione di s. Paolo, às. Paolo.

LUGLIO.

Visitatione di S. Maria Vergine, al popolo, alla pace, & alla Madouna delli Monti, & à s. Maria in Aquiro delli Orfanelli.

- 14 S. Bonaventura, à s. Pietro, & ài Capuccini. 15 S. Quirico nella sua Chiesa à Torre de Conti.
- 17 S. Alessio nella sua Chiesa al monte Aventino.

20 S. Margarita, nella sua Chiesa in Trastevere .

21 S. Prassede, nella sua Chiesa.

22 S. Maria Maddalena nelle sue Chiese, & à S. Celso in Banchi .

23 S. Apollinare, nella sua Chiesa.

25 S. Giacomo Apostolo, nelle sue Chiese.

26 S. Anna nelle sue Chiese, & à S. Pantaleo delle scuole pie .

29 S. Maria, all' arco di Camigliano. 20 Ss. Abdon, e Senen, & à s. Marco.

AGOSTO.

1 S. Pietro in Vincola nellà sua Chiesa, & à s. Pietro in Carcere.

3 Nell' inventione di s. Stefano, à s. Lorenzo fuori delle mura,

dove giace il suo corpo ..

4 S. Domenico, alla Minerva, e nelle Chiese del suo Ordine:

5 S. Maria della Neve, à s. Maria Maggiore, & à s. Maria degla Angeli, alla Madonna delli Monti, & à s. Pietro.

7 La Trasfigurazione di noltro Signore Gesù Christo, à s. Gio-

vanni Laterano .

10 S. Lorenzo, alla sua Chiesa suori delle mura, una delle sette Chiese, dove giace il suo corpo, & ad altre sue Chiese.

12 à S. Chiara dell' ordine di s. Francesco, & à s. Silvestro all'Ar-

co di Portogallo, e nelle Chiese del suo ordine.

15 Nel giorno dell' Assunzione di Maria Vergine, à s. Maria magagiore, alla Rotonda, al popolo, all' Araceli, à gl' Angeli, & alla Madonna delli Monti.

16 S. Rocco, alla sua Chiesa à Ripetta.

19 S. Ludovico dell' ordine di s. Francesco, all' Araceli, & altre Chiese del suo ordine.

22 Per l'ottava dell' Assunzione à s. Maria in Trastevere ..

25 S. Bartolomeo Apostolo nella sua Chiesa per tutta l'ottava, & à s. Luigi della Nazione Franzese per la sua festa.

E 4

28 S. Agom

28 S. Agostino, nella sua Chiesa, & al popolo.

29 Nella Decollatione di s. Gio: Battista, à s. Giovanni Laterano, & alla misericordia.

#### SETTEMBRE.

6 S. Egidio alla sua Chiesa à porta Angelica.

7 La Natività di Maria Vergine, à s. Maria maggiore, alla Rotonda all' Araceli, a s. Maria in Via Lata, alla Pace, al popolo alla Madonna di Loreto, & alla Consolazione.

To S. Nicola di Tolentino, à s. Agostino, & al popolo.

14 Nell' Essaltatione della Croce, à s. Croce in Gerusalemme.

Il Mercordi dopo s. Croce di Settembre, che sono le quattro Tempora à s. Maria maggiore.

Il Venerdì à Ss. Apostoli quattro Tempora.

Il Sabbato à s. Pietro quattro tempora.

S. Eustachio nella sua Chiesa.

21 S. Matteo Apostolo nella sua Chiesa. 29 Ss. Cosmo Damiano nella sua Chiesa.

Dedicazione dis. Michele Arcangelo nella sua Chiesa.

30 S. Girolamo, statione, à s. Maria maggiore è dove il suo corpo.

OTTOBRE.

4 S. Francesco in Trastevere ed à tutte le Chiese del suo Ordine.

18 S. Luca in Araceli, & à s. Martina in campo Vaccino.

28 A Ss, Simone, e Giuda stazione à s. Pietre ove sono i corpi.

NOVEMBRE.

1 La Festa di tutti i santi nella sua Chiesa, à s. Maria Rotonda per tutta l'Ottava Cappella papale.

7 Nel giotno de Morti, às. Gregorio per tutta l'Ottava.

8 Ss. Quattro Coronati alla sua Chiesa.

y La dedicazione del Salvatore à s. Giovanni Laterano.

10 A s. Trifone nella Chiesa di S. Agostino.

11. As. Martino nelle sue Chiese, & à s. Pietro.

12 La dedicazione della Chiesa di s. Pietro, à s. Pietro, dove si mostra il volto Santo.

22 Nella Presentazione della gloriosa V. M. à s. Maria maggiore.

22 A s. Cecilia, nella sua Chiesa, 23 A s. Clemente nella sua Chiesa.

24 A s. Grisogono nella sua Chiesa di Trassevere.

25 A s. Caterina Vergine, e Martire nelle sue Chiese. 26 A s. Andrea Apostolo in s. Pietro, e nelle sue Chiese.

# LE STAZIONI

# DELL' AVVENTO.

# DECEMBRE.

La prima Domenica a s. Maria Maggiore, ed à s. Pietro Cappella Papale.

La seconda Domenica à s. Croce in Gerusalemme, ed a s. Maria

degl' Angeli .

La terza Domenica à s. Pietro.

La quarta Domenica a Ss. Apostoli.

1 A s. Bibuna nella sua Chiesa. 3 A s. Barbara nella sua Chiesa.

5 A s. Saba nella sua Chiesa.

6 As. Nicolò Vescovo nella Chiesa di s. Nicolò in Carcere, ed à Cesarini.

7 As. Ambrogio nelle sue Chiese.

8 Nella Concezzione di Maria Vergine all' Araceli, al Popolo, alla Pace, ed alla Madonna de' Monti, ed in altre Chiese.

73 As Lucia Vergine, e Martire.

Il Mercordi dopo s. Lucia sono quattro Tempora, e la Stazione a s Maria Maggiore, Venerdi a Ss. Apostoli, e a s. Pietro.

11 S. Tomasso Apostolo nella sua Chiesa in Parione .

14 La Vigilia della Natività di N. S. Gesù Cristo a s. Maria Magegiore.

15 Nel giorno della Natività di N. S. Gesù Cristo, quando se canta la prima Messa a s. Maria Maggiore.

Alla Messa all' Aurora a s. Anastasia.

Alla Messa Grande l'istesso giorno as. Maria Maggiore.

Item all' Araceli, ed as. Maria Maggiore nell' istesso giorno nella Cappella del Presepio di N. S. Gesù Cristo.

16 Pers Stefano Protomartire a s. Lorenzo fuori delle Mura, dove giace il suo Corpo, ed a s. Stefano Rotondo.

17 Per s. Gio: Evangelista a s. Maria Magg., ed a s. Gio: Laterano .

18 Nel giorno dell' Innocenti a s. Paolo.

19 Nel giorno di s. Tomasso Cantuariense agl' Inglesi.

30 Nel giorno di s. Silvestro nelle spe Chiese.

GUI-

#### GUIDA ROMANA

Per li Forastieri, che vogliono vedere le Antichità di Roma una per una.



### DEL BORGO PRIMA GIORNATA.

C Hi desidera vedere le cose antiche, ò maravigliose di Romapotrà cominciare a Ponte S. Angelo ornato, ed ampliato dalla san. mem. di Papa Clemente IX. detto dagl' Antichi Elio passato
il quale il Castello, ch' era proprio la sepostura d' Adriano Imperadore nella sominità del quale stava una pigna di bronzo indorato
di mirabil grandezza, con quattro pavoni indorati di bronzo d'inestimabile bellezza, la quale su trasserita in Belvedere, vederete
giù per il Tevere nell' acqua li vestigi del Ponte Trionsale, per il
quale passavano anticamente i trionsi dal Vaticano in Campideglio.

Del



Del Trastevere .

V Eduto, che avete questo, venite indietro fino alla porta di S. Spirito, come sarete suori, e guardate in su a mano destra, e vederete una Chiesa chiamata S. Onosrio, e cominciando di là sino à S. Pietro Montorio, tutto quel colle li Antichi chiamavano Janiculo, uno de' sette Monti di Roma. Or come ho detto guardando S. Onofrio fino S. Pietro Montorio nel basso era il Cerchio di Giulio Cesare di molta larghezza, e lunghezza come potrete vedere, partito di quà arrivace sino a S. Maria in Trastevere, e vederete la Chiesa, che prima si chiamava la Taberna Meritoria de' pietosi Romani, perchè quando tornavano i poveri soldati stroppiati dalla Guerra, e quelli che militando per il Popolo Romano s' invecchiavano, avevano qui il loro governo e riposo, sinche vivevano. Ed innanzi all' Altar maggiore è il luogo dove, quando nacque Cristo N. S. vi scaturi un Fonte d'Oglio per tutto un giorno in grandissima quantità, la qual Chiesa è stata di nuovo ernata d'un bellissimo soffitto dal Card. Aldobrandino.

MARAVIGLIE

76 Caminate poi verso Ripa, e mirate per tutti quelli Orti, Chiese, e Case che si vedono, ivi era l' Arsenale de' Romani, del che potete giudicare di che grandezza fosse, vedendosi ancora le vestigie di effo.



# Dell' Isola Tiberiana, e Licaonia:

P Oi andando così verso Ripa trovasi a man manca un'Isola, la quale gl'antichi chiamavano Tiberina, dov' ora è la Chiesa di S. Bartolomeo, e di S. Gio: Colabita, abitata dalli PP. Minori Osservanti, e dalli PP. Fatebenfratelli, in quest' Isola surono molti Tempj l'uno di Giove Licaonio, e l'altro d' Esculapio detta Isola formata similitudine d' una Nave, sopra della quale sono due Pontischiamato anticamente uno Fabrizio, l'altro Cestio, ed al presente il primo con nome di quattro Capi, il secondo di S. Bartolomeo vengono nominati.



V Eduto che avete questo, voltate verso il Trassevere, dove trovarete una strada diritta, che conduce ad un altro Ponte mezzo guako, si chiama Ponte di S. Maria, dagli antichi detto Ponte Senatorio, a piè di questo trovarete un palazzo tutto disfatto, il quale secondo il Volgo era il palazzo di Pilato, ma li giudiziosi dicono, che fu di Nicola Renzo, o degli Orfini, come si vede ancor' oggi sopra una delle sue porte con due versi. Dirimpetto a... quello vedrete un Tempio antico, ch' era della Fortuna virile, e dall' altra banda quello di Vesta, o come molti Antichi dicono quello del Sole, antichissimo. Segue poi la Chiesa di S.Maria in Cosmedin chiamata Scola Greca, nel portico della quale vi è un marmo bianco, grande, tondo, in cui è scoperta una Maschera, detta la Bocca della Verità, anzi bocca di chiavica. Dopo giungerete alla mormorata piè del Monte Aventino, appresso al quale vedrete alcune ruvine in fiume, dove anticamente era il ponte Suplicio diseso da Orazio Coclite, mentre combatteva contro l' Escreito de' Toscani. Ed MARAVIGLIE:

Ed andando sotto il detto Monte appresso il Tevere verso S. Paolo trovarete vigne a man destra, dentro le quali i Romani ebbero 240. Granari quali surono molto grandi, come dalle ruine che sono nella Vigna del Sig. Duca Cesarino si riconoscono.



# Del Monte Testaccio, ed altre cose.

P Assato poi questo andare te sempre verso S. Paolo, e trovarete un prato bellissimo, dove i Romani sacevano i lor giochi Olimpici, ed in questo vedrete monte Testaccio, satto tutto di vasi spezzati, perchè quivi appresso stavano li Vascellari, è gettavano i vasi spezzati, e rotti.

Seguirete per la strada dritta della porta di S. Paolo, volgendo a mano manca per la strada di S. Prisca vi portarà a S. Giorgio, e wicino a questa Chiesa vi è un magnisico Arco detto di Giano, dal-

le

le cui vestigie potrete congetturare di che bellezza fosse; e seguendo per la strada incoutro a dett' Arco vederete gran ruine di fabriche, che sono quelle del Circo Massimo, dove si facevano li giuochi publici, correndovisi con le Carrette.

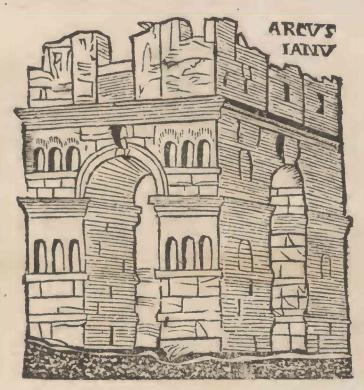

Delle Terme Antoniane, ed altre cofe nel Monte Celio .

V Eduto questo, più avanti sono le Terme Antoniane fatte da Antonino Caracalla, le quali se bene sono ruinate apparisce bene la magnificenza delle loro grandezze; e dall'altra parte appressos. Balbina è il Cimiterio di s. Marco, e Damaso.

Seguitate poi fino alla Chiesa di s. Sisto per la strada dritta, che và a s. Sebastiano, e pigliate un vicoletto a man manca, chi vi condurrà a s. Stefano Rotondo, anticamente Tempio di Fauno, vici-

no al quale si scorgono gl'acquedotti dell'acque Claudie.

Di S. Giovanni Laterano, S. Croce, ed altre cose.

Seguendo il camino giungerete a s. Gio: Laterano, pigliarete
poi la via di S. Croce in Gerusalemme, e d'avanti la portadella

MARAVIGLIE

della Chiefa trovarete un luogo sotteraneo, dove era il Tempio di Venere. E la Chiesa propria di s. Croce, dicono, che quel Teatro chi vi è, sosse di Statilio Tauro satto con buon disegno di mattoni, come si può ben giudicare. Qui si diceva anticamente il palazzo dove Costantino Magno sece edificare la detta Chiesa.



V Edute ch' avete questo, tornate verso Roma Vecchia, pigliarete la strada, che conduce a Porta Maggiore, e caminando sempre dritto trovarete un luogo antico dove stavano i Trosei di Trajano, li quali ora sono in Campidoglio vicino li cavalli.

·Venendo poi verso Roma passato l'Arco di Gallieno chiamato l'Arco di s. Vito ancora intiero, vedrete appese ad esso le chiavi

della Città di Tivoli.

GIORNATA SECONDA.

A mattina seguente cominciatete da s. Rocco dove scorgerete dietro la Chiesa, gran parte della sepoltura d'Augusto Imperadore detta Mausolco; Avanti di quetta Chiesa si vede il bel porto di Ripetta satto sabr'care dalla san memo di Clemente XI., ed a i laveral di esso que colonne, che insicano le maggiori inondazioni seguite per le crescenze del Fiume Tevere.

Della

Della Porta del Popolo.

A porta del Popolo gl' Antichi la chiamavano Flaminia, overo Elumentana, laquale è attaccata alla Chiefa di S. Maria del Popolo, come si dimostra nella sioura seguente. Questa sa ampliata, ed ornata da Pio IV. il quale parimente drizzò, e racconcio la strada Ilaminia; ma essendo restata impersetta derta porta per la morte del dett. Pentesice, e stata dalla sel, mem. d'Alessandro VII. sinita, ed abbellita, come si vede qui sotto sigura.

Ritornando indietro verio la Trinità, sotto d'essa nel sito detto Otto di Nap I:, si vede un pezzo di muro in forma di semicircolo dov'

era la Naumachia di Domiziano.

Si osservi dal divoro, e curioso pellegrino la nuova, e vaga scalinata fatta a tre ordini di marmo sino, che conduce da Piazza di Spagna alla Chiesa della sudetta Santissima Trinità satta con gran spe-



Del Monte Cavalto, derro Q irinale, e de' Cavalli.

Del Monte Quirinale il quale dal volgo é detto Monte Cavallo, per esservi nella sommità quelle due statue, come due Colossi, che sigurano Alessandro Magno, che doma il Cavallo Buccesalo, quali statue surno fatte a gara, e concortenza fra due celebratissimi Scultori Fidia, e Prassitele. E surouo ristamate per ordine di Sisto V., vi sta il Palazzo, e il Giardino Papale, il quale su cominciato da Papa Gregorio XIII. per abitarvi l'Estate, essendo quel luogo in detto tempo molto stesco, e salutare. Fu poi detto Palazzo ampliato di Papa Sisto V. ed in ultimo da Paolo V. su ridotto a perfezione, e reso comodo per li Sommi Pontesici, agginntavi anco la Cappella richissima per le sunzioni Papali, ed una Sala molto nobile avanti, con sossima per le sunzioni Papali, ed una Sala molto nobile avanti, con sossimo dotato, e piunie. Ha questo parlazzo ue corrile con leggie coperte attorno molto bello, e grande



ed un giardino asiai deliziolo pieno di fontane, con verdure, al. beri, e piante nobilissime, sotto il detto i aiazzo i Romani sacevano i giuochi chia ati Hora'i.

Papa Ucbano VIII. ha ampliato ultimamente il Giardino di det-

to palazzo fino alle quattro Fontane.

Aleffindro VII, vi aggiunte comodi Appartamenti per la Famiglia

Pontmeia, come pure ha i fatto a tri l'ontefici.

Nell' sitelfa piazza avete in prospetto la maestosa Fabrica del Palazzo della Confulta fatto erigere da Clemente XII con Architettura del Card. Fuga. Nella summità di esso veden nel mezzo del a balaustrata di travertino l'arme del sudetto l'ontefice soitenuta da due fame, con li Portoni ornati di statue, e trofei, servendo uno di corpo di guardia de Cavalleggieri, e l'altro per le Corazze, con un bel quartiero incontro per la guardia de' soldati re si.

Qui appresso vi stá il Giardino de' Signori Colonness, dove già si

vedeva il Frontespicio del Tempio del Sole.

E incontro al med, palazzo la s. m. G'Inn cenzo XIII. ha fatto edificare una sonru sa fabbrica per il comodo delle Stalle, e nimelle.



84

Della Strada Pia, e della Vigna, ch' era già del Cardinat di Ferrara.

Questa strada, la qual si vede cosí spaziosa, longa, e dritta, é stata ridot, a in così bella forma da Pio IV. e dal nome suo mesita-

mente viene chiamata Pia .

Vogliono alcuni, che quivi fossero li Bagni di Costantino, ed ancora il conaccio delle Matrone, dove sacevano da esse le Cerimonie, eli Sacessi alla Dea bona, ed ad altre Deitá loro propizie.



pella Porta Pia di S. Egnese, ed altre anticaglicaglie.

N caro dequesta beil ssima strada, vi é una porta chiamata Pia da l'Pio IV. che la sece sabbricare di nuovo, con disegno del Bonarota. Ora potreste ancora trasserirvi sino a S. Agnese per la via Nomentana, che pur da de to Pontesice, e da Papa Paolo V. é stata benissimo accomodata, ed ivi vedreste un Tempio antico, quale dicono esfere stato di Bacco, ma n n è veto, come si é detto nella Chiesa di S. Costanza sucri della sudetta porta, ed anco nn Sepolero antico di persido di meravigliosa bellezza.

U imamo te questo Tempio é stato ristaurato dalla felice memoria

del Cardinal Varalli.

Delle Terme Biocleziane.

Questo è la celebratissima sabbrica deile Terme Diocleziane., le quali surono consacrate da Pio IV. alla gloriosa Vergine Maria degi A geli: sotto d'esse Terme si trovano molte-vie, o porze.



come quelle sotto l' Antoniane, dove io son stato un grandeutro, e m' é stato detto da un Religioso molto cortese, che vi sono grotte, e segrete, quali vanno l'una in Campidoglio, el'altra a S. Sebastiano, e la terza vá di sotto il Tevere in Vaticano, e mi mostrò nella vigna dietro le Porta, certa grotta, ove vossi entrare, ed andammo (secondo il nostro giudizio) da mezzo miglio a man dritta. In queste Terme vi lavororno quaranta mila Cristiani quattuordici anni, per ordine di Diocleziano, e Massimiano Imperadori, di cui portano il nome.



Quí viciuo si vede la Vigna, o Giardino, ch' eta di l'ata Sisto V. Poi era dell' Eccellentissima Casa Savelli, ed al presente é dell' Illustrissima Famiglia Negroni, ornata di bellissime subtriche, e d'acqua condotta dal Lago di Subiaco. In questo luogo giù nel basso era il bosco consacrato a Giunone.

Sopra questo luogo nella vigna di s. Antonio erano gl' Orti di Mecenate, da una Torre delle quali Nerone stiede a vedere l'in-

cendio di Roma.

Dov'

Dov'é la Chiesa di s. Maria Maggiore, ivi vicino era il Tempio di Giunone Lucina. Sotto questa Chiesa nella valle trovarete una Chiesa, che si chiama s. Pudenziana, dove anticamento su la scussa No-

veziana. Qui era il vico Patrizio.

Di sopra, dove ora è il Monasterio di s. Lorenzo in Panisperna, erano le stusse Olimpie molto grandi, le quali sono state occupate dalla
nuova sabbi ica che hanno satto le Monache, onde non si vede più vestigio alcuno di esse; questo luogo gl' anni scorsi si diceva la Caprareccia, ed ancicamente era parte del monte Viminale.



Si riconosse questa figura per il famoso Ansiteatro di Vespasiano, e Tito, detto C lesseo, ed ancorche quello di Verona sia bellissimo, questi lo supera per la nobiltà dell' Architettura, e per l'ampiezza del sito nel quale stavano commodamente a vedere li spettacoli ottauta mila persone; qui dicono, che s. Iguazio Vescovo su il comini, che la sinirono in anni undeci.

1.100



Arco di Costantino:



DI ROMA:

Passato detto Colosseo, pigliando la strada verso s. Gio: Latera10, si trova la Chiesa di s. Clemente, e Convento de' PP. Domenicati, ristaurata, ed abbellita con un vago Sossitto, e nuova Facciati dalla San. mem. di Clemente XI., e questa é una delle Chiese
più antiche di Roma: ed a mano sa mea d'essa il primo vicolo vi porta a goder la vista delle sette Sale satte da Tito Imperadore per
uso de' Bagui, essendo sato anticamente ricettacoli d'acque per
lavassi; e tornando poi per la strada del Colosseo, si vede l' Arco di Costantino, satto nella parte inseriore nel tempo di detto
Imperadore, come si riconosse dalla rozezza della scoltura, e terminato nella superiore con ornamento nobilissimo delli ediscii di Trajano, l'essigie del quale si vede nelli superbi Medaglioni, che sono
coliocati in esso.

Ivi appr sio si vede diruto il Tempio della Pace, che cadè nela la notte che nacque il nostro Salvatore Giesil Cristo, e nell' Orto de' Menaci di s. Maria Nova, si vedono le vestigie di altri tempi s





Dol Monte Polatino, oggi detto Palazzo Maggiore, ed altre cose.

Plú avanti apparisce il Monte Palatino, ora detto Palazzo maggiore, che é in parte conforme il presente disegno, guarda la Chiesa di s. Anastasia; Appresso del quale resta il Tempio di Romolo, e Remo, dove oggi si dice Ss. Cosmo, e Damiano, e vicino ad essa quello di Antonino, e Faustina, ora Chiesa di s. Lorenzo in Miranda.

Di contro alla sudetta si vede la Chiesa di S. Maria Liberattice nel sito dove era il Fico ruminale, sotto del quale sur no trovati Romo-

lo, e Remo.

Le tré Colonne, che si vedono nel mezzo del Foro Romano, detto a nostri tempi Campo Vaccino, molti autori vogliono, che sussero del tempio di Giove Statore, e poco lungi da questo luogo era il Lago Curtio, nel quale lui si getto sacrificandosi alli Dei per amore della Patria.



Del Foro di Nerva.

Dietro la Chiesa di s. Adriano vicino a quella di s. Quitico eta una parte del Foro di Nerva, il qual' é simile al segno qui setto. La Chiesa appresso l'Arco di Settimio, dicono sosse il Tempio di Saturno, e l'Erario del Popolo Romano, ora dedicata a Sant' Adriano.

Dell' Arco Triorfale di Settimio Severo .

A Pié del Campidoglio é situato l'Arco di marmo di Lucio Settimio Severo, nel quale appariscono se spite tutte l'azioni miliuri fatte dal sudderto Imperatore contro li Parti, e le Vittorie ripottate da sui contro i medesimi.

Passato detto Arco si vedono alcune colonne, le quali sono residue

del Tempio della Concordia, anzi del Pottico di essi.

Di

# MARAVIGLIE





Di qui si passa nel Camp doglio, il quale anticamento chiemavano Monte s'arpejo, dove era il Tempio di Giove, ed essendosi abbrugia-

to i Campido lio non fu mai rifatto.

la finossissa della piazza di Campido lio, Paolo III. sece collocare la finossissa Statua a Cavaslo di Metalto, che rappresenta Marco Aus lio Imperadore, sopra un basamento di Marmo satro da Michelaugelo Binarruota, e sono ancota bellissimi li due Colossi di Marmo nel principio della Scalinata, che sigurano Castore, e Polluce e n li loro Cavilli. Nel Palazzo pi de' signori Conservatori si vede gran n me, o di Statue pellissime, ed altre memorie della grandezza antica de Romani.

Si passa poi a s. Maria della Consolazione, a mano dritta della qualesi vede la Rupe l'arpeja da cui si precipitavano si Marsatrori; e seguendo avanti apparisse il Teatro di Marcello, dove ora abita la Nebilissima Famiglia Orsini, e vicino a questo Teatro era il Tempio

della Pietá.



94

De' Portici d'Ottaviano, di Settimio, c Teatro di Pombeo?

Poco lontano da questo per venire in Pescaria, erano i Portici di Orravia sorella d' Aususto, ora poche vestigie se ne vedano.

Più là entrarete in s. Angelo in Pescaria, ivi sono i portici di Lucio Severo, ed anticamente era il Tempio di Giunone, e di Mercurio .

Caminando poi insino Campo di Fiore trovarete il palazzo de gli

gli Orsini, che era il Teatro di Pompeo, con il suo portico.

Quivi appresso vedrete il Palazzo de' Capi di Ferro : e più innanzi quello de Signori Farueli, fatto con architettura mirabile; e pieno di cose antiche bellissime, e modelli di Michel' Angelo Buonaroti .

#### GIORNATA TERSA.

Delle due Celonne, uno di Antonino Pio, l'altra di Trajano. Il terzo di cominciando da Piazza Colonna, vedrete la Colonna d'Antonino Vio, cretta li da Marc' Antonio di alt. pal. 275. con lumaca dentro di gradi 206, e finestre 66, con la statua di san Pacio in eima di bronzo dorato, fattovi metrere da Silto V. nel 1989. dopo avere ristaurata detta Colonna. Si passa poi in piazza di Pietra dove si vedono molte Colonne, residuo della Basilica d'Antohino Pio; nel qual sito la san. mem. d' Innocenzo XII, ha satto sabricare la Dogana, avendo con ció accresciuto un'ornamento bello a lla Città, e conservato una memoria tanto degna dell' antica Roma. Seguendo il camino verso Macello de' Corvi nella Piazza della Madonna di Lorero si veda la Colonna Trajana, g.á descritta, di alrezza pal. 217. con la lumaca di dentro di gradi 18. e finestre 45. nella cima di essa vi è la statua di s. Pietro di metallo dorato satta porre da Síto V. dove anticamente vi era una palla di metallo con dentro le ceneri di Trajano. Il disegno di detta Colonna vedi alla descrizione di s. Maria di Loreto.

Della Rotonda, overo Pantherni

y Vcaminandoli verso la Rotonda nel mezzo della piazza è situato il Pantheon Tempio edificato da Marco Agrippa a tutti li Dei, che da Bonifacio IV. su consecrato poi in onoie di tutti li Sinti. Quella Chiefa, tanto per l'architettura, quano per la magnificenza delle Colonne cosi nel di dentro d'essa, como nel portico, sipera l'altre memorie antiche.



La san. mem. di Clemente XI. sece levare l'antico Altare mag iore, e risarcire il Presbiterio con farvi porre un' Altare ad uso moderno che la rende più vaga, e prima di ció sece riallustrare le Colonne
di Giallo antico tutte di massiccio, quali sono d'infinito valore non

trovandosene il paragone.

Qu'vi incontro vi era una bellissima Vasca di marmo sino centinata con quattro mascaroni, che gettavano acqua, come aucor oggi persiste, ed in mezzo di essa pure vi era un getto di acqua satto alla rustica di puri mattoni; La sudetta san: memo di Clemente XI. la sece risare con risarcire la scalinata, e per dargli maggiote ornamento v'innalzò una Guglia di granito orientale, che te e trasportare ivi dalla Piazza di s. Mauto, e sopra vi si vede una stella, e croce, e togliami di bronzo dorato, e sotto quattro Dessini, che medesimamente gettano con vaghezza l'acqua, con quattro sisciioni nelli quattro siti che sossenza la detta Gu lia.

Si volta poi versola Chiesa di s. Maria sopra Minerva, la que, le anticamente era dal medesimo nome detta, ma poi destrutta

con .

con altra bellissima sabrica su rinovata. E vi si vede la Capella della Madonia Santissima del Rosari, ovo è una divota compagnia di Uonini, e Do me; ed anche è di considerazione il bellissimo nalvatore di marmo sino scultura del Buonaroti, tenuta mi gran sima dalli vittuosi Sculturi; ed altre Cappelle divote con diverse Compa nie, virne questa ossiziata dalli P. P. Domenican, con un vasto, ed insigne Convento.

Ultimamente l' Eminentissimo Sig. Carcinal Borghese, vi ha fatto

fare ene bellissimi Or, ani .

De Bagnid' ser ppa di "one se d' le landro Sere o.



Daila parte di dietro alla Koronda, forono già il Da in d. Marco

Agrippa.

E dietro s. Eustachio surono i Bagni di Nerone, le vestigie delle quali si vedono ancora tra s Eustrichio, ed il Palazzo de Medicioin l'azza Madama; congiunti a detti bagni erano la Terme, cioè ba gui d'Alessandro Sevezo, con il di lui Palazzo.

Deila



Si passa poi da piazza madama in Navona, anticamente detto Circo Agonale, dove si rappresentavano diversi giuochi di carrette, e ca-

valli, oggi quivi ogni Mercoledí fi fa mercator

Osservarete nel mezzo di essa piazza la bellissimà Fontana con lo quattro Statue Colosse eretrevi in tempo d' Innocenzo X. rappresentili quattro Fiumi principali del mondo; cioé il Nilo, l' Eustrate, il Gange, e il Tigri; e Poi l'altra Fontana del Moro, disegno, e scotura del samoso Cav. Bernini dove ha fatto lo ssorzo maggiore.

A pie di questa piazza si entra in quella di Pasquino, e sotto il palazzo grande degli signori Orsini trovarere la statua di esso Pasquino,

ch'era (come si dice) un Soldato d' Alessandro Magno.

Dopo si può arrivare alla Casa de' Sig. Milesij vicino piazza Fiammetta, dove vedrete bellissime cose di scoltura, e pitture fatte pure in miaro oscuro per mano del sudetto Polidoro, molto simate da ogni mae, e massime da' Pittori.

Le-

# LE SETTE MARAVIGLIE

DELLE MURA DI BABILONIA . Maraviglia I.



Sette sono state le Maraviglie del Mondo, le quali per essere eglio-Sono distrutte non si trova di loro altro, che la memoria satta, da diversi antichi Scrittori. Sono chiamate maraviglie dal gran stupore che generavano in coloro, che vedevano, o sentivano narrare; pensando. con quant' arte, spese, e tempo erano satte; una di queste maraviglie surono le mura di Babilonia. Questa Città su la principale della Caldea, era posta nell' Asia maggiore dove Nembrot (come si legge nel Geness) cominció la Torre, dopo la sua morte circa 120. anni, e circa l'anni del mondo 1660. Semiramide di detta Città l' ampliò più che per metà, oltre a questo sece le mura, le quali i Scritstri massero per una gran maraviglia, e nen sepra ragione perche cirDEL MONDO.

dondavano 60. miglia, erano alte 200, piedi, e larghe 60. ed erano fabricate con mattoni di pietra cotta, e bitume: avevano dette mura 200. potte tutte di bronzo, la fossa era larghissima di modo che vi correva il siume Eustrate, per il quale si navigava ogni, porte aveva un ponte, che attraversava la fossa, fabricato con molta spesa; tutte queste cose facevano le dette mura essere maravigliose, molto più quel che altri aggiungono, cioé, che nelle stesse erano giardini, e sontane, selve di alberi deliziosi, che rendevano molto più lo stupore.

# DELLA TORRE DI FAROS. Maraviglia II.



A seconda maraviglia , fu una Torre posta nell' Isola di Faros in Egitto; vicino alla Cittá d' Alesfandro Magno intorno al hume Nilo, circa gl'anni del mondo 37000 fu l' Architetto Sostrato Gnidio, e fu fatta per farvi sopra di notre fuocco e lume per commoditá de naviganti, e vi spese a fabricarla settecento mila talenti, la maraviglia fua stava non folo nella bella architettura fatta a forma di Piramide, fopra la quale si falliva commodaniente di fuora a guisa di tumaca, e cosi di dentro per le scale, ma nella fua estrema altezza, la quale aucora pareva più alta essendo fondate sopra d'un monte. Scrivesi che era sí alta, che dalla cima guardando a basso non si preva scernere uomo, ne cavallo; ed eta fatra tutta di marmo bitneo .

# LE SETTE MARAVIGLIE DELLA STATUA DI GIOVE. Maraviglia IIV.



A terza maraviglia fu la Statua, overo il simulacro di Giove Olimpico, questa la sece Fidia samosissimo Scultore, e stava in un Tempio grande sabricato in Acaja tra Elide, e Pisa dove ebbero principio i giuochi Olimpici, e le Olimpiade, degl'anni del mondo, 3189. la maraviglia che stava in detta Statua, della sua grandezza, quale era tale, che Fidia ne su tassato per poco avertito, percioche gli su detto, che se quella Statua di Giova scolpita a sedere si susse levata in piedi avrebbe ssondato il Tempio, notasi una bella rispossa di Fidia, dicendo, che non vi era tal pericolo, perche l'aveva satro in modo, che mai si saria levata in piedi. Tornando dunque alla maraviglia della Statua non solo era grandissima, ma era di porsido di un sol pezzo, pietra così dissicile a trovarla si grande, e trovata staccarla dalla macnagna, e con serri lavotarla chendo di molte durezza.

DEL

#### BEL COLOSSO DI RODI. Maravielia IV.



L'Aquarta mitraviglia fu il Colosso di Rodi. Questa era una statua di metallo posta alla bocca del porto, che costo più di 3000. talenti, e la lavororno molte centinaja de persone dodici anni continui. Fù il Maestro Gales Indiano discepolo di Lisippo Quest colosso cadde dopo 56. anni per terremoto. Era questa statua di altezza 70. gomiti, ed un deto solo della sua mano non poteva essere abbracciato da un' uomo. La sua maraviglia sconsisteva in essere tanto alta, che tra le gambe le passava una Nave nella mano sinistra teneva un Fanale, che saceva lume a i Naviganti per la concavità di essa si ascendeva a detto luogo con scale a lumaca, al tempo di Papa Martino Primo, su presa questa Città dell' Insedeli, e caricorno delle Reliquie di detta statua, che ruppere novecento Camesi.

# 166 LE SETTE MARAVICLIE



DEL TEMP IO DI DIANA. Maraviglia V.

A quinta maraviglia su il Tempio di Diana in Asia nella Città di Eseso sopra un lago d'acqua, acciò non sosse offeso da terreoti. Questo Tempio lo sabticorno le Amazzoni, e gettorno nel
udamento, e carboni, e lana. La maraviglia stava nellà sua granzza, aveva 160. colonne di marmo prezioso tutto di un pezzo alte
di 70. Il sossitto era di cedro eletto, le porte, e i travi di detre
impio erano di cipresso, vi stavano gran numero di statue, così deni, come suori con marmi intagliati, e per quattro ponti, che attrassavano la la gune d'acqua si passava in detto Tempio, avanti la pordel quale vi stava una grandissima statua di marmo di Diana da lotenuta in venerazione.

Popoli ivi circonvicini con concorso grandissimo andavano a fare tro sacrifizi, perciò vi avevano sostituiti molti Ministri como si ce-

nava a quei tempi a questa falsa Deug.

DEL



DEL MAUSOLEO D'ARTEMISIA . Maraviglia VI. L Mausoleo d' Arcemina sesta maravglia fatto da lei nella Cittì di Caria Provincia dell'Aka maggiore, in onure, e memoria Marito suo Mausolco Ré di Caria: era quelle edificio di quattro cie, furono date a quattro Maestri a lavorare in concorrenza: la parte di Oriente su icolpita da Scopa, quella di Ponente da Leocate, quell di Sectentrioue da Briasse, e quella di mezze giorno di Timoteo: Era di forma Piramidale sopra la cima del quale era posta la stama de l Ré; cominciava prima in quadro, poi feguitava in forma di piramide in scalmata, pei in forma di piramide liscia con scale dentro di selire sino alla cima, li archi del primo piano eran cosi larghi che l'intercolunnio loro eran dipiedi 73. e vi eran 26. colonne fatte di sobiliffima pietra, flava la maraviglia di detto Maufoleo nell' Architeteura, nella grandezza, altezza, enell' opere di scoltura fatte da animeetri, nel valor delle pierre, e nella grapdezza de marmert.

.



A settima maraviglia erano le Piramidi d' Egitto, quali erano di forma come arbori di cipresso, che assomiglia all' elemento del suoco incorruttibile, e per questo il Cipresso è arbore su nesto, e si mette ne Funerali, volendo mostrare per queste cose l'eternità, ed incorrubilità delia fama del morto. Queste piramidi erano la maggior parte memorie delle sepolture de i Rè d'Egitto, fatte di diverse pietre a guisa di edisizi; altre d' una pietra sola è d'un sol pezzo, però tutti in sorma piramidale, nelle quall pietre scolpivano con i loro geroglissici i satti del morto Rè. Era la maraviglia di queste piramidi di veder sassi così aiti d' un sol pezzo, dove l'uomo stupisce considerando come si cavano dalla montacna, e alzorno in piedi; in Roma si vedon alcuni Obelischi overo, Guglie, di Piazza Navona, di S. Maria Maggiore, come quella di S. Pietro di un sol pezzo, di S. Gievanni

DEL MONDO.

no, e del Popolo, ed altre, quali se ben sono di più pezzi, ano però avanti le guerre di Roma intiero; molti Autori scrino di queste sette maraviglie, ma io se ho raccolte dagli instascrit, plinio, Strabone, Pomponio Mela, Democrare, Va serio Masmo, Plutarco, Herodoto, Diodoro, Amiano, Marcellino, Quin-Curzio, Paolo Orosio, ed altri.

Tutte le sopradette maraviglie son distrutte, né altro di loro vi resta salvo, se non le memorie, che ne' scritti si trova; e i al presente si avesse di sormare un'altra nota di maraviglio di soma sarebbe tale, che superaria tutte le altre, non solo per li mand' edisizi moderni che vi sono, ma ancora per i vestigi delle

ibbriche antiche .



# LE ANTICHITA' DELLA CITTA' DI ROMA DI M. ANDREA PALLADIO.

Raccolte brevemente da molti Autori Antichi, e Moderni. Aggiuntovi di nuovo alcune bellissime Figure. Con un discorso sopra i Fuochi degl'. Antichi.

DELL' EDIFICAZIONE DI ROMA:

Roma é posta nel Latio su la ripa del Tevere 15. miglia lungi dal mar Tirreno, e su edificata gli anni del Mondo 4447. doppo la distruzione di Troja 405. alli 21. d' Aprile, da Romolo, e Remo, nati d'Ilia, overo Silvia figliuola di Numitore Ré d' Albano, quale dal fratello Amulio, su scacciato per succedere nel Regno, e per assicurarsi in tutto del sospetto della successions di Numitore, sece Silvia figliuola di quello Sacerdotessa nel Tempio della Dea Vesta; ma su vano, che trovandosi fra pochi giorni Silvia gravida, come si dice, da Marto, o dal genio del luogo, o pure da qualche altro uomo, partorí dui figlioli in un parto, de' quali accort. si Amulio, li fece portare per gettatli nel Tevere lungi da Alba, e dicono, che al pianto loro venisse una Lupa, che aveva partorito di fresco, dandogli il latte, come se gli fossero stati figliuoli, e per sorte passande un Pastore chiamato Faustolo, rido alla Lupa, e toltogli li fanciulli li porto a casa sua, e li diede a governate alla sua moglie chiamata Acca Laren-2/2, e si allevorno frá pastori grandí, e pieni della generositá de' Joro maggiori; e dandosi alle guerre frá pastori, avvenne che Remo fu fatto prigione, e condotto ad Amulio, ed accusato falsamente, che egli subbava le pecore a Numitore: il Ré comando che pf isse dato in mano a Numitore, che come offeso lo castigale. Vedeluto Numitore il giovine di così nobile aspetto, si venne a commarere, e pensardo quello ester suo Nipore, ed essendo in questo aponsamento, sopragiunse Faustolo pestoro con Romolo da i quasi

DI ROMA: e d'ene de giovani, e trovando effer suoi nipoti, cavo Reo di prigione, ed uniti infieme necisero Amulio, rimettendo. era il dovere, nel Regno Numitore lor Avolo. E fatto detto regimento; elessero d'edificare una nuova città per più luogo commodo sulla Riva del Tevere, ove essi erano stati allevati in forma quadrata. E sopra di questo vennero in contesa, come si aveva danominare, o a reggere, per aver ciascun di loro la gloria del nome; e trascorsi con le parole, Romolo sece ammazzare Remo suo fratello da Celere Centurione, con un rastrodi ferro, e volse, che questa Città fusse dal nome chiamata Roma, essendo egli d' anni 18. ma passati 4. mesi ch' era edificata, non avendo Donne, mande Romolo Ambasciatori alle Città vicino a dimandarne in matrimonio, ed essendogli negato, ordinò alli 7. di Settembre certe feste dimandare Consuali, alle quali concorse una gran moltitudine di Sabini, cosi maschi, come femine, e ad un certo segno fece ra. pire tutte le Vergini; che furono 683. e si diedere per mogli alli mi deni. Elesse anco 100, uomini delli principali per suoi Coniri, li quali dalla vecehiezza furono detti Senatori, e dalla lor Padri: illor Collegio Senatorio , ed i suoi descendenti Patri-Divise la gioventu in ordini militari , delli quali n' elesso cenedi Cavalieri per sua guardia robustifami giovani , e delle più erose famiglie, li quali furono detti Celeri. Diede ancora la ditudine del popolo, e li più poveri nella protezione, e custode' ricchi, e quelli chiamo clienti, e questi padroni. Diviso 12 in 35. Curie. Fece molte leggi, tra le quali fu questa, che un Romano effercitaffe arte de sedere, ma che si desse alla milied all' agricoltura solamente. Ritrovandosi in Campo Marvieine alla palude Caprea a rassegnare l'Esercite, spari, ne min fi vidde, essendo d'anni 56. avendone regnato 30. non lascianse progenie alcuna, e lasció nella Città 46. mila pedoni, e mille Cavalieri, avendola cominciata con tre mila nomini, 300. a cavallo solamente, li quali furono d' Alba. Romolo dunfu il fondatore delle Città, e dell' Imperio Romano, ed il pri-Rè di quella, doppo il quale ne furono sei, l' ultimo su Tarmio Superbo, il quale fu scacciato di Roma, perche Sesto sno Livolo violó di notte Lucrezia moglio di Collatino, e regnorno

tti Rè 2001 243. l'Imperio de' quali non si stendeva se non mi-

qual forma di governo duró anni 446 nel qual tempo con 43. batteglie acquistarono quasi il principato del mondo, ed ivi surono 877.
Consoli. Due anni governarono li dieci Uomini, e 45. Tribuni de soldati, con potestà singulare, e stette senza Magistrati anni 42 dope
Giulio Cesare sotto il titolo di Dittatore perpetuo occupo l'Imperio
o'la libertà ad un tratto.

### Del circuito di Roma?

Roma al tempo di Romolo conteneva il monte Capitolino, e Pallatino con le valli, che sono in mezzo, e aveva 3. Porte; la prima si chiamava Trigonia per il triangolo, che saceva presso le radici del mente Palatino; la secon la Pandara, perche di continuo stava aperta, e su chiamata ancora libera, per commodo dell'entrata; la terza Carmentale da Carmenta madre di Evandro, che vi abito, e su chiamata scelerata per la morte di 3000 Fabii usciti da quella, quali con li clienti presso il siume Arone surono tagliati a pezzi, ma per la ruina d' Alba, e pace de' Sabini eon Romani cominciarono a crescere il circuito, si anco il numero de' Cittadini, e popoli, che di continuo vi venivano, la cinsero di mura alla grossa, e Tarquinio Superbo su quello, che la principió a fabbricare con marmi grossi lavorati magnisicamente, e tanto l'adernò crescendo, ed ampliando, includendo i sette monti, che ora ci sono, che al tempo di Claudio Imperatore vi si trovarono 633. torioni, e 22. mila portici, per la varietá de gli Autozi non si vede certezza del circuito delle mura, perche alcuni dicono, che crano so. miglia altri 32. ed altri 27. Ma per quanto 2'noftri tempi si vede 'con trastevere; ed il Borgo di S. Pietro; nom' fono altro che fedici .

### Belle Porte.

NEl rifare la Città, e mura, ed ancora le porte, si andava ad alcuna cambiando il nome, ad altre conservandolo. Et erano tutte le difatte di sassi quadrati, all'antica, le strade lassricate, avendo il nome di consolari, censorie, pretorie, e trionsali, secondo ch'eran satte da persone consolari, censorie, e prerorie.

100

magliar monti, abbassar colli, empiendo velli, Acendo ponti, gguaghando piani, e fossati, tirandole alla vera drittura con belilimo ordine; e commodità di fontane, e distanza de' luoghi con astrico fortissimo, como oggidi si vede durare; trovasi per vari Aupori differenti nel numero, e nomi delle porte; perche alcuno dice renta, chi ventiquattro, ma per quanto si vede al presente ne ha solo secidotto aperte, quali rinchiudono li sette monti, e tutta la Città si trova divisa in quattordici rioni.

La principale é quella del Popolo detta anticamente Flumentana,

e Flaminia .

La Pinciana, giá detta Collatine.

La Salara già detta Quirinale, Agonale, e Collatina, e per effa entrarono i Galli Senoni, quando faccheggiarona Roma, & Annibale accampó lungo il Tevere, discosto a quella 3. miglia.

Quella di Sant' Agnese, giá detta Nomentanea, Figulense, e

Viminale .

Porta Maggiore.



maggiore, che giá su chiamata Libicana, e Nevia. Que lla di S. Lorenzo giá detta Tiburcina.

TIO DELLE ANTICHITA'

Quella di S. Giovanni , già detta Celimantana, ed Afinaria

La Latina, detta Ferentina.

Quella di S. Sebastiano, già detta Appia, Fontinale, e Capena, d'questa porta entrarono quelli tre Horatii, che vinsero li Curiatii, e li maggior parte delli Trionfanti.

Quella di S. Paolo già detta Oftiense, o Trigemina, e di quefa vi

nscirono li tre Horatii .

Quella di Ripa, già detta Portuense.

Quella di S. Parcrazio, giá detta Aurelia.

La Settimia giá detta Fontinale.

La Torrione, gis detta Postervia.

La Pertusa. Quella di S. Spirito. Quella di Belvedere. E quella di giá detta Enea.

Delle Vie.

Vantinove surono le vie principali, ancorche ogni porta avesse la sura, e C. Gracco le addrizzo, e lastrico. Ma trá le più celebri, surono l'Appia, che Appio Claudio, essendo Censore la sece lastricare dalla Porta di S. Sebastiano sino a Capoa, ed essendo guasta Trajano la restauro insino a Brindesi, e su dimandata Regina delle Vie, perche vi passarono per quella tutti li Triousi.

La Flaminia, C. Flaminio essendo Console la sece lastricare dalla porta del Popolo infino a Rimini, e si chiamava ancora la via larga,

perche si stendeva infino al Campidoglio.

La Emilia fu lastricata da Lepido, e C. Flaminio Consoli insmo a Bologna. L'Altasemita cominciava sul monto Cavallo, ed andava insino la porta di S. Agnese.

La Suburra, cominciava sopra il Colisco, ed andava infine alla

Chiesa di S. Lucia Orfea, oggi in Selci.

La Sacra, cominciava vicino all' Arco di Costantino, ed andava insino all'Arco di Tito, e per il foro Romano in Campidoglio.

La Nuova, passava per il Palazzo maggiore, ed al Settizonio, ed

andava infino alle Terme Antoniane,

La Trionfale, andava dal Vaticano in Campidoglio. Vespasiano essendo guaste molto di queste Vie le restaurò, come appare in una iscrizione in marmo, ch'è in Campidoglio avanti al palazzo de' Conservatori.

La Via Vitella, andava dal monte Janicolo al mate.

La Via retta fu in Campo Marzo.

Delli

# Delli Penti, che sono sopra il Teuere, e sue edificazioni.

O Tro surono li ponti sopra il Tevere; due delli quali seno rovinati, il Sublicio, ed il Trionsale, overo Vaticano. Il Sulicio era alle radici del monte Aventino appresso Ripa, le vestigie
del quale si vedono ancora in mezzo del siume, e su edificato di
legname da Anco Marzio, essendosi guasto quando Orazio Coclira sostenne l'Impeto de' Toscani. Emilio Lepido lo sece di pietra, e l'addimando Emilio, ed avendolo rovinato l'innondazione del Tevere, Tiberio Imperatore lo restauro; ultimamente Anronino Pio lo sece di marmo, ed era altissimo, dal quale si precipiravano li malsattori, e su il primo ponre, che sosse satto sopra
il Tevere.

Il Trionfale, overo Vaticano era appresso l'Ospidale di S. Spirito; esi vedono ancora li sondamenti nel mezzo del Tevere, ed era cesi

dimandato, perche passavano per esso turci li trions .

Quello di S. Maria si addimandava Senatorio, e Palatino.

Ponte quattro capi, su chiamato Tarpejo, e poi sabbricato da Lucio Fabrizio, che lo sece sare essendo Maestro di strada.

Quelle di S. Bartoloineo, su addimandato Cestio, venne da Va-

lette, e Valentiniano Imperatori restaurato.

Il Ponte Sisto, su giá detto Aurelio, e Ianiculense, ed Antonino Pio lo sece di marmo, ed essendo rovinato, Sisto IV l'Anno 1475. lo risece.

Quel di S. Angelo si addimandava Elio da Elio Adriano Impeattre, che l'edifico, e Nicolo V. lo riduste nella forma, che og-

li vede .

Il Molle, overo Milvio fuori della Porta del Popole due miia, su edificato da Elio Scavio; ed ora non ha altro di antico,
e i sondamenti. Vicino a questo ponte il Magno Costantino sueró Massenzio Tiranno, e lo sece assogne nel siume, e vidde nell'
ria una Croce, e sentí una voce che gli disse: Con questa insegna
su vincerai. Si trova lontano per tre miglia dalla Città il ponte
salaro, detto così dal nome della Via, ponte antichissimo, e gli
assa sotto il siume Aniene, che divide i consini da' Sabini con Ronani, e l'acqua é buona per bevere. Narsete al tempo di Giuiniano simperatore lo ristauró doppo le vigrerie, che ebbe con-

DELLE ANTICHITA'

XI2

tro a' Gothi, ch' era prima stato rinovato da Totila.

La Il poute Mammollo é cosí detto da Mammea madre dell' Imperates
re Alessandro Severo prima, che lo ristaurasse su fatto da Antonino
Pio Imperatore, é ponte antichissimo lungi dalla Citrá tre miglia sopra il siume Ani: ne, adesso detto il Teverone,

Dell' Isola del Tevere. detta di S. Bartolomeo.

Essendo stato scacciato di Roma Tarquinio Superbo, li Romani renendo che sosse abbominevole mangiare il suo sormento, che allora era parte tagliato, e parte da tagliarsi nel campo Tiberino, li gettarono nel Tevere con la paglia, che per la stagione calda, ed il siume basso insiema con altre brutture sece massione calda, ed il siume basso insiema con industria, ed ajuto degli nomini si riempi di Case, Tempi, ed altri edisci. Ella è di figura navale, rappresentando da una parte la pruova, e dall'altra la poppa, di lunghezza di un quarto di miglio, e di larghezza di cinquanta passe.



Palazzo Maggiore.

IL Palatino, detto Palazzo Maggiore, è disabitato, e pieno di vigne, circonda un miglio. Romolo vi cominciò sopra la Città, perche quivi su nudrito, ed Eliogabalo lo sece lastricare di Porsido. Il disegno di questo Palazzo sta nelle maraviglie a car. 90-

L' Aventino, overo Querquetulano, circonda più di due miglia;

è quello dov' è la Chiefa di S. Sabina.

Il Celio è quello dov' è la Chiesa de' Ss. Gio., e Paolo, fino a S. Gio; Laterano.

L' Esquilino è dov' è la Chiesa di S. Maria Maggiore, e S. Pietro

in Vincola.

Il Viminale è dov' è la Chiesa di S. Lorenzo in Panisperna, e San-

Il Gianicolo è quello dov' è S. Pietro Montorio in Trastevere. Il Pincio è quello dov' è la Chiesa della Trinità.

Monte Quirinale, oggi detto Monte Cavallo.

IL Quirinale, oggi detto Monte Cavallo, sopra il quale erano bel-

Vi sono ancora molti altri monticelli, come il Vaticano dov' è la Chiesa di S. Pietro, ed il Palazzo del Papa. Il Citorio sià detro Citatorio, perche ivi si citavano le Tribù, qu'ndo si congregarano per sare i Magistrati. Quello degli Hortuli, overo Pincio, è da Potta Salara sin a quella del Poppolo, discendevano da quel Monte li Cane didati in Campo Marzo a dimandar si Magistrati del Popolo.

Il Giordano su così detto, perche ivi abitavano quei della Fami.

glia Orsina, ed infin' oggi vi sono i lor Palazzi.

Delle Acque, e chi le condusse a Roma.

Diecinove erano l'acque, che surono condotte in Roma, ma le più celebri surono la Martia, la Claudia, l'Appia la quale su la prima, che sosse condotta, la Tepula, la Giulia, quella dell'Aniene vecchio, quella dell'Aniene nuovo, e la Vergine, la Martia, overo Ausea. Q Martio quando era Pretore, la tolse lungi da Roma trentasette miglia nel Lago Fucino, la Claudia, Claudio Imperatore la tolse discosta da Roma 34. miglia nella via di Subiaco da due grandissimi sonti, l'uno detto Cetulese, l'altro Curtio, ed estandosi

sendosi gualto il suo acquedotto, Vespasiano, Tito, Aurelio, ed Antonino Pio lo restaurorono, come appare nelle inscrizzioni, che Sono sopra la Porta Maggiore; l'Appia, Appio Claudio essendo Cenfore, la tolse otto miglia lontano da Roma nel Contado Tusculano. La Tepula Servilio Cepione, e T. Cassio, Longino Censore la tol. sero nel Contado Tuscolano discosto da Roma miglia undici la condussero nel Campidoglio. La Giulia Agrippa la tolle dalla Tepula. Quella dell' Aniene vecchio M. Cuttio, e L. Publio Censori la presero sopra Tivoli miglia venti, e la condustero in Roma. Quella di Aniene nuovo, Giulio Frontino esfendo maestro di strada, la tolse discosta da Roma miglia ventiquattro nella via di Subiaco. La Vergine Agrippa essendo Edile la presente nella via Claudia lungi da Roma miglia otto, ed è quella, che oggidì è dimandata Fontana di Trevi. L'Alsictina, Augusto la tolse nella via Claudia, discosta da Roma miglia quattordici dal Lago Alfietino, e setviva a Trastevere, La Juturna è quella, che oggidi si vede presso S. Gregorio. Furono altre acque anche nominate da loro inventori, o conduttori di quelle, come la Trajana da Traiano, la Settimia da Settinio, la Diufina da Druso, e l' Alessandrina da Alessandro.

Della Cloaca Massima . . .

A Cloaca Massima, o vogliamo dite la Chiavica grande era presso il Ponte Senatore, ora detro Santa Maria, su edificata da l'arquinio Prisco, la cui grandezza è con mara viglia ricordata dai Scrittori, perche dentro vi sarebbe passato un Carro, in questa mettevano capo tutte l'altre Chiaviche.

Delli Acquedotti.

Sette furono in Roma gli Acquedotti. Il più celebre su quello dell' acqua Martia, le vestigia del quale si vedono nella via, che và a S. Lorenzo, e questo della Claudia andava dalla Potta Maggiore alla Chiesa di S. Gio. Laterano, e su per il Monte Celio condotto nell' Aventino, e sino a oggi si vedono i suoi Archi mezzi guasti di altezza di cento piedi; la qual' opera cominciò Cesare, e la sini Claudio. e costo un millione, e trecento venticinque mila scudi di cto. Catacalla poi lo conduste nel Campidoglio, e sono anco in piedi parte dell' Archi all' Ospedale di S. Tommaso. L'acqua Appia ne sono alcune vestigie alle radici del Monte Testaccio. L'acqua

DI ROMA.

Vergine è quella, che volgarmente si chiama di Trevi. L'acqua Jueturna sorge dal Velabro presso la Chiesa di S. Giorgio, la quale già faceva lago nella Piazza presso il Temp o della Dea Veste, ov'è ora la Chiesa di S. Silvestro nel Lago. L'acqua Sabbatina su detta dal Lago Sabbatino presso Bracciano, che oggidi si vede nella Piazza di S. Pietro.



Delle Sette Sale .

Vicino alle Terme di Trajano vi sono nove Cisterne sotterrance; oggi dette sette Sale, e sono di larghezza di piedi 17. e mezzo l'una, e d'altezza 12., e la longhezza più di 137. piedi, le quali surono satte da Vespatiano per uso del Collegio de' Pontesici, come appare in una iscrizione sopra un marmo, che su già trovato in detto luogo, che dice IMP. VESPASIANUS AUG. PRO COLLE-GIO PONTIFICUM FECIT.

H 2 Delle

Delle Terme .



E Terme erano luoghi grandissimi, sontuosissimi, e molto spa-ziosi fatti per uso di lavarsi, ed avevano grandissimi Portici, li Pavimenti erano di marmo, li muri imbiancati, overo commessi di bellissimi marmi, con grandissime Colonne, che sostenevano Ar. chi smisurati, e ve ne erano molte in Roma, ma le più celebri suzono l' Alessandrine, e Neroniane, da Alessandro Severo, e da Nerone edificate, ed erano dietro la Chiesa di S. Eustachio, dove si vedono quelle rovine. L' Agrippine da Agrippa erano tra la Rotonda, e la Minerva in quel luogo che si dimanda la Ciambella, e se ne vedono ancora le vestigie. Le Antoniane cominciate da Antonio Caracalla, e finite da Alessandro furono nel Monte Aventino, e so. no ancora in piedi mezze rovinate di maravigliosa grandezza, ornate di bellissimi marmi, e di grandissime Colonne. Le Aureliane fatte d' Aurelio Imperatore erano in Trassevere, e se ne vedono ancora li vestigj. Le Constantine furono sul Monte Cavallo, e se ne vedono le ruine nella Vigna dell' Illustrissima Famiglia d' Jurea -Le

Le Diocleziane edificate da Diocleziano sono ancora in piedi la maggior parte, nelle quali ora è la Chiesa della Madonna Santissima degli Angeli consecrata, e dedicata da Pio Papa IV. a essa Beatissima Vergine. Sono di supenda grandezza nell'edificazione delle quali Diocleziano tenne molti anni 40. mila Cristiani a fabricare.

Le Domiziane fatte da Domiziano erano dov' è ora il Monastero

di S. Silvestro, se ne vedono ancora cerre vestigie.

Le Gordiane erano adornate di 200. bellissime Colonne, e surono appresso la Chiesa di S. Eusebio.

Le Novaziane erano dov' è la Chiesa di S. Pudenziana.

Le Severiane edificate da Severo Imperatore, erano nel Monte Aventino, fra le Porte di S. Sebastiano, e S. Paolo.

Le Settimiane in Trastevere erano di bellissimi Marmi, e Colonne delle quali ne sono nelle Chiese di S. Cecilia, e di S. Grisogono.

Le Trajane erano nell' Esquilino presso la Chiesa di S. Martino ; e dall' altra parte del Monte v' erano quelle di Filippo Imperatore ; e ne appariscono anco alcune vestigie presso la Chiesa di S. Martino .

Le Tiziane erano dove sono li Orti del Monastero di S. Pietro in

Vincula, e se ne vedono le ruine.

L' Olimpiadi furno dov'è il Monastero di S. Lorenzo in Panisperna:

Delle Naumachie, dove si facevano le Battaglie Navali, e che cosa erano.

Le Naumachie erano certi luoghi cavati a mano a guisa di Las ghi, dove la gioventù si esercitava a combattere sopra le Navi-Una ve n'era a piè della Chiesa della Trinirà satta da Domiziano, e l'altra a piè di S. Pietro in Montorio satta da Netone, ed erano di acqua marina, e la Terza in Trastevere satta da Giulio Cesare.

De' Cerchi, e che cosa erano.

Molti erano i Cerchi, ma quattro surono li principali, ciòè il Massimo, il Neroniano, il Flaminio, e l'Agonale, ed erano luoghi, dove si rappresentavano li spettacoli, e vi erano si Cavalli giunti alle Carrette, ed intorno a detti Cerchi v' erano luoghi rilevati da terra, dove si poteva stare a sedere per vedere le dette seste il Massimo era era il Palationo, e l'Aventino, il cui luogo si dimanda Cerchi, ed era longo tre stadi, largo uno, ed era ornato di bellissime Colonne dorate, e su ediscato da Tarquinio principali.

### MARAVIGLIE

Prisco, ed ampliato da Cesare, da Ottavio, e da Eliogabalo, e vi capivano a vedere 260. mila Persone.

Il Neroniano era nel Vaticano dietro la Chiesa di S. Pietro, dove

era la Guglia.

Il Flaminio era dov' è la Chiesa di S. Caterina de' Funari.

L'Agonale era dov'è la Piazza oggi detta Navona.

Vi furono ancora molti altri Cerchi dentro, e suori della Città, uno de' quali era suori di Porta Maggiore, e se ne vedono le ruine nelle Vigne, e Monastero di S. Croce in Gerusalemme, un' altro ve n'era nel Colle degli Ortoli sotto la Trinità. E tra la Chiesa di S. Sebastiano, e Capo di Bovo ve n'era un' altro mezzo rovinato, edissicato da Antonino Caracalla, nel quale si celebravano li giuochi Olimpici. In questo luogo su saettato S. Sebastiano.

De' Teatri, e che cosa erano, e suoi edificatori.



Re surono in Roma li Teatri principali, quello di Pompeo su il primo, che sosse satto di pietra, quello di Marcello, ed il terzo

sterzo di Cornelio Balto, ed erano luoghi, ove si celebravano le Feste, Comedie, ed altre simili rappresentazioni, e ciascuno di loro era capace di ottanta mila persone. Quello di Pompeo era in Campo de Fiori, dov' è il Palazzo dell' Eccellentissima Famiglia Orsini.

Del Teatro di Marcello.

O Uello di Marcello, cominciato da Cesare, e finito da Augu:
to, sotto il nome di Marcello figlio di sua Sorella, era dove
in Palazzo dell' Illustrissima Famiglia Savelli.

Quello di Cornelio Balbo, ded.cato a Claudio Imperatore, era

vicino al Cerchio di Flaminio .

Degli Ansiteatri, suoi edificatori, e che cosa erano.

I Ansiteatri erano luoghi, dove si sacevano i giuochi gladiatori, e le Caccie delle Fiere. Ed oggidì ne sono se non due in piedi, e mezzi rovinati, uno si dice il Colosseo dal Colosso di Nerone.



L'altro di Statilio. Il Coloseo su edificato da Vespasiano Imperatore, dedicato a Tito; nella cui dedicazione surono ammzzate cin-H 4 que que mila siere di diverse sorti, o quello, che si vede al presente, o meno della metà, ed è suori di travertino di sorma rotonda, e di dentro di sorma ovata, ed è tant'alto, che giunge quasi all'altezza di Monte Celio, e vi staranno dentro trentacinque mila Persone.

Quello di Statilio era di Mattoni, non molto grande, ed era dove è il Monastero di S. Croce in Gerusalemne, e se ne vedono ancora

le ruine.

De' Fori, cioè Piazze.

Diecisette surono in Roma i Fori principali, il Romano, il Boario, l'Olitorio, il Pescatorio, il Surrio, il Salustio, l'Archimonio, il Pistorio, il Diocleziano, il Calladio, l'Esquilino, quello di Enobardo, di Cesare Augusto, di Nerva, e di Trajano. Ma fra li più celebri su il Romano Quello di Cesare, di Nerva, e quello di Trajano.

Foro Boario, oggi detto Campo Vaccino.

I L Romano cominciava a piedi del Campidoglio, dov' è l'Arco di Settimio, ed andava fino alla Chiesa di S. Cosmo, e Damiano, gl'ornamenti del quale erano bellissimi, e vi era un luogo rilevato dimandato la Ringhiera dove si parlava al Popolo, e vi era il Tem. pio di Vesta vicino alla Chiesa di S. Maria Liberatzice, e un Corrido. re di marmo fatto da Catlo Caligola, sostenuto da ottanta grandissime Colonne di marmo scannellate, tre delle quali sono ancora in piedi, ed andava dal Campidoglio al Monte Palatino. Quello di Celare fu dietro il Portico di Faustina, e Cesare spese nel Pavimento cento mila Sestertj. Quello d' Augusto era dov' è la Chiesa di S. Adriano, ed andava verso la Torre de Conti. Quello di Nerva su sra la Chiesa di S. Adriano, e di S. Basslio, dove sono quelle Colonne mezze guaste. Quello di Trajano era vicino alla Chiesa di S. Matia di Loreto, dov' è la Colonna. Il Boario era in quel tempo a S. Giorgio, e S. Anastasia. L'Olitorio era dov' è ora Piazza Montanara, così detto, perche ivi si vedevano li erbaggi. Il Pescatorio era tra la Chiesa di Santa Maria in Portico, S. Maria Egizziaca, e quivi si vendeva il Pesce. Il Saverio così detto, perche in quel luogo si vendevano i Porci, era vicino a' Ss. Apostoli, dov' è la Chiesa di S. Nicolo in Porcibus . L' Archimonio era dov' è la Chiesa di S. Nicolò Archimonio . Il Salu. sio dov' è la Chiesa di S. Susanna, e la Porta. Degl'altri vi sono rimasti i nomi solamente, ne si sa dove fossero.

Degl' Archi Trionfali, e a chi fi davano.

Rentasei surono gl' Archi Trionsali in Roma, e si facevano in onore di quelli che avevano sottomesso all' Imperio Romano Città, Provincie, e Nazioni, ma oggidì non sono impiedi se non sei o Quello di Settimio Severo, che è a piedi di Campidoglio, gli su satto per aver superato i Parthi, e nell' una, e l'altra testa di dett' Arco vi sono scolpite le Vittorie alate, con i Trosei della guerra terrestre, e maritima, e con gli rappresentamenti delle Città da lui espugnate.

Quello, ch' è vicino al Coloseo su satto a Costantino Magno per aver vinto a Pontemolle Massenzio Tiranno, ed è molto bello. Quele lo ch' è appresso a S. Maria Nuova su satto a Vespassano, e Tito per la presa di Gerusalemme, ed una parte vi è scolpito un Carro tirato da quattro Cavalli, con la trionfante Vittoria gsi vanno innanzi li Fasci, ed altri ornamenti Consolari, e dall' altra vi sono le spoglie, che condusse da Gerusalemme. Quello, ch' è vicino a S. Gregorio in Velabro su satto dags' Oresici, e da Mercanti di Buovi, in onore di Settimio. Quello, che si domandava il Portogallo su satto in onore di faustina coppo morte. Quello, che si chiama di S. Vito è di Piestre Triburtine su satto a Galieno.

#### De' Portici .

Esare Augusto ne sece uno nel Palatino ornato di varj marmi, e pitture, e Gordiano ne sece un'altro in Campo Marzo lungo mille piedi duplicato, ed ornato di Colonne mirabili belle bellezza.

Il Portico d' Agrippa è ancora in piedi intiero avanti la Chiesa di

S. Maria della Rotonda.

Vi era ancora quello di Mercurio, il quale è ancora in piedi mezzo guasto a S. Angelo in Pescaria. Il Portico di Ottavia Sorella d'Augusto su presso il Teatro di Marcello. Il Portico di Faustina è ancora gran parte in piedi, dov' è ora la Chiesa di S. Lorenzo in Miranda. Il Portico della Concordia è ancora in piedi intiero nel Monticello di Campidoglio d'otto Colonne. Ne era appresso questo un' altro molto maggiore, delle cui vestigie vi sono ancora tre Colonne, perchè su fatto per ornamento del Campidoglio,

De' Trofei, e Colonne memorande,

I Trosei, ch' erano appresso a S. Eusebio, ed ora sono posti alle Scale del Campidoglio, surono di qualche ediscio di Trajano, come convengono li più intelligenti. La Colonna a lumaca, che è presso la Chiesa di S. Maria di Loreto, su dedicato dal Senato ad onor di Trajano quando guerreggiava contra i Parti, ne lui la vidde, per eiocche ritornando da detta impresa, morì in Soria nella Città di Selencia, e surono poi portate le sue ossa a Roma in una Urna d'oro, ovvero di Metallo dorato, e surono poste nella Sommità di detta Colonna, la quale è d'altezza cento vent' otto piedi. Ve n'era ancora una di Porsidi pure a lumaca, la quale il Magno Costantino sece portare in Costantinopoli, la mise nella Piazza. E nel soro ve n'era una liscia di marmo Numidico, d'altezza di 20. piedi, la quale il Popolo Romano in onore di Giulio Cesare sece scolpire come Padre della Pattia.

De' Colossi:

Nel Campidoglio v' era il Colosso d'appolline d'altezza di 30.
cubiti, che costò 140. talenti, il quale Lucullo portò d'Apollonia di Ponto in Roma. Nella Libraria d'Augusto ve n' era un altro di Rame cinquanta piedi, Nella regione del Tempio della pace v'
era un Colosso alto 101. piedi, ed aveva in capo sette raggi, ed ogni
raggio era di 12. piedi, e mezzo; ed in Campo Marzo ve n' era un'
altro di simile altezza dedicato da Claud o a Giove. Vi era anora il
Colosso di Commodo di Rame d'altezza di 300. cubiti. Ve ne su
ancora un'altro nell'andito della casa Aurea di Nerone, d'altezza
di 120. piedi.

Delle Piramidi.

V Icino alla Porta di S. Paolo vi è una Piramide, la quale è Sepolcro di C. Cestio, e non Sepoltura di Romolo, come tiene il volgo; su fatta questa maravigliosa opera in 300. giorni, come ape pare per l'iscrizzione, che vi è sopra.

Delle Mete.

Uella poca muraglia', che si vede in piedi vicino al Coloseo; è un residuo della metà, che si domandava Sudante, in c'ma della quale v' era la Statua di Giove di Rame, e su così detta, perche ne' giorni, che si celebravano le Feste nel Coloseo gettava acqua

in

in grand'abbondanza per tratte la sete al Popolo, che andava a vedere. Vicino a S. Sebastiano vi è una gran Mole di Travertini. detta Capo di Bove, quivi su sepellita Cecilia Metella Moglie di Crasso, come appare dalle lettere, che vi sono intagliate sopra.

# Delli Obelischi.

Sei surono le Guglie grandi di Roma, due delle quali erano nel Cer. chio Massimo, la maggiore era di cento trentadue; e la minore di piedi ottantotto. Uno nel Campo Marzo di piedi settantadue. Due nel Mausoleo d'Augusto di piedi quarantadue. L'una dove è S.Rocco. Ed una, che ora è su la Piazza di S. Pietro d'altezza di pedi 72. nella sommità della quale vi erano le ceneri di Giulio Cesare. E dele le piecole ve n'erano quarantadue, e nella maggior parte v'erano caratteri Egiti, ed oggidì ne sono in piedi tre, una nel Giardino del Gran Duca di Toscana nel Monte Pincio; l'altra è dinanzi alla Chiesa della Rotonda; e la terza è nel Giardino del Sig. Ciriaco Mattei nel Monte Celio presso la Navicella.

#### Delle Statue.

Urono in Roma un numero infinito di Statue a piedi, ed a cavallo, d'ogni materia, e massimamente di matmo, delle quali oggidi ve n'è alcuna in piedi, la maggior parte sona rovinate. E di quella a cavallo non ve n'è se non una in piedi nella Piazza di Campidoglio, quale è di M. Autelio Imperadore.

### Di Marforio .

Uella Statua, ch' è in Campidoglio a man destra del Cavallo di Bronzo, oggidì detto Marsorio, credesi, che sosse di Giove Panaria, fatto in memoria di quei pani, che gettarono le guardie di Campidoglio nel Campo de' Galli, quando lo tenevano assediato 3 altri vogliono che sia il Simulacro del Fiume Reno, sopra la testa del quale posava un piede di Cavallo di Domiziano Imperadore satto di Bronzo, e questa oppinione viene reputata la più vera.

#### De' Cavalli.

V Entiquattro furonoo i Cavalli dorati, e quelli d' Avorio 94.

### De' Palazzi .

L Palazzo d' Augusto su in un Cantone del Foro Romano, ornadi varj marmi, e bell ssime Colonne. Quello di Claudio su tra il Colosseo, e S. Pietro in Vincola bello, e grande. Quello di Vese passano, e Tito era vicino a S. Pietro in Vincola. Quello di Nere va era tra la Torre de' Conti, e quella delle Milizie.

Quello di Trajano era presso il Foro, e Colonna, la qual Con lonna oggi si vede, come nel disegno delle Maraviglie di Roma

qui stampate.

Quello di Caracalla su vicino alle sue Terme, ornato di grandise sime Colonne, e bell'ssimi marmi.

Quello di Decio su sopra il Viminale, dove ora è la Chiesa di

S. Lorenzo in Panisperna .

Quello di Costantino il Grande sur a S. Gio. Laterano. Ve n' erano ancora molti altri ornati &c. i quali lascio per brevità.

# Della Casa di Antonino.

I L Palazzo di Antonino su ornato di marmi, e bellissimi Porsidi, ed era vicino la Colonna detta Antoniana, il disegno della quale trovarete nelle Maraviglie di Roma.

# Di altre Case di Cittadini.

Ille, e 797. Case de' Cittadini splèndidissimi, ornate surono in Ruma, ma le più celebri surono quelle di Romolo,
che su nel Palatino senza Cosonne, e marmi, e stettero molti secoli in piedi, perciocche gli avevano deputati Uomini sopra ad acconciarla, quando ne cadeva qualche parte, ma non potevano già aggiungere cosa alcuna di nuovo. Quella di Scipione Africano su appresso la Chiesa di San Gregorio; quella della Famiglia Flavia, e
Cornelia, e di Pomponio Artico erano nel Quirinale superbissima;

mente edificate; quella di M. Crasso, di Catullo, ed Aquilio erano nel Viminale ornate di vari marmi; e di bellissime Colonne, le rovine delle quali si vedono ancora nelle Vigne vicine a Santa Susanna; e Crasso su il primo, ch' ebbe in Roma nella sua Casa Colonne so restiere; quella di Scauro era appresso l'Arco di Tito nella schiena del Palatino, nella Loggia della quale v'erano Colonne di marmo alte 24. piedi. Quella di Mamurra era nel Monte Celio, e su il primo, che incrostasse in Roma di marmi tutta la sua Casa: quella di Gordiano Imperatore era vicino alla Chiesa di S. Eusebio ornata di ducento superbissime Colonne; quelle di Catilina, di Catullo, e di Cicerone surono nel Palatino; quella di Virgilio nell'Esquilino, e quella d'Ovidio su vicino alla Consolazione. E P. Clodio comprò la sua Casa per quaranta sei mila sesterzi.

### Delle Librarie .

Rentasette surono le Librarie di Roma ornate di vari marmi, e pitture, ma le più celebri surono l'Augusta, la Gordiana; e la Olpia. L'Augusta da Augusto edificata delle spoglie della Dalmazia, che v'eran libri Latini, e Greci senza numero. La Gordiana di Gordiano Imperatore edificata, vi pose 62. mila Volumi. La Ulpia di Adriano edificata appresso le Terme Diocleziane, ed in quella v'erano libri ne' quali erano scritti li Testi del Senato.

### Delli Orioli .

A prima sorte d'Oriolo, che usassero i Romani, su il Quadrante postato da M. Valerio Messala da Catania Città del Regno di Sicilia, la quale nel suo Consolato l'anno 377. dopo l'ediscazione di Roma, e l'usorno 99. anni. E 219. anni dopo Scipione Nassica trovò l'Oriolo di Polvere, come sono li nostri, il quale stillando minutissimamente distinguea l'ore, ed era migliore del quadrante, perche il quadrante non era buono, se non si vedeva il sole, e questo era buono in ogni tempo.

## Delle Curie, e che cosa erano.

Rentacinque furono le Curie in Roma, ed etano di due maniere, una dove i Sacerdoti procuravano le cose Sacre, e l'altre
dove i Senatori trattavano le cose pubbliche, e le più celebri surono la Curia Vecchia, che era dove è la Chiesa di S. Pietro in Vincola, e in quella si prendevano li auguri. L'ostile surono due, ed
una era vicino al Foro, e l'altra dov'è il Monastero de' SS. Giovanni, e Paolo. La Calabra era in Campidoglio, dove erano le Saline, e sono le Prigioni, ed ivi il Pont. minore saceva intendere al
Popolo quali sossero li giorni sessivi. La Pompejana su in Campo
di Fiori dentro al Palazzo degli Orsini, e perche ivi su ammazzato
Cesare, su rovinata, nè più risatta.

# De' Senatuli, e che cosa erano:

Re furono i Senatuli, che erano luoghi dove si congregavano i Senatori per fare qualche deliberazione. Uno era nel Tempio della Concordia, l'altro alla Porta di S. Sebastiano, ed il terzo nel Tempio di Bellona, dove ricevevano gli Ambasciadori delle Provincie nemiche, e non era permesso entrare nella Città.

## De' Magistrati.

Roma ebbe principalmente sette Re, doppo governarono li Consoli, quali aveano potestà Regale, ma stavano nel Magistrato se non un' anno. Il Pretore Urbano, era Console delle leggi, giudicava nelle cose private. Il Pretor Peregrino giudicava nelle cose de' forastieri. Li Tribuni della plebe, i quali erano 24. avevano autorità d'impedire li decreti del Senato, de'Consoli, o di altro Magistrato, e un solo Tribuno poteva sare imprigionare un Console. Li Questori Urbani avevano cura delli danari dell' Erario, de' malessici, e del leggere lettere. Li Edili avevano cura della Città, delle grascie, de' giuochi solenni publici, ed erano di due maniere curuli, e plebei. Li Censori erano due, e durava detto Magistrato anni senevano conto del popolo, e del suo avere, e dividerlo nelle sue Tribù, avevano cura de' Tempi, e dell' entrate del Commune; cor-

reggevano i costumi della Città, e castigavano i vizj. Triumviri di tre maniere, Criminali, Mensali, e Notturni, i Criminali avevano cura delle prigioni, e senza di loro non si punivano i malsattori. I Mensali sopra li Banchieri, e sopra quelli, che battevano le monete. I Notturni avevano cura delle guardie notturne della Città, e principalmente del succo. Li Presetti erano di quattro maniere. L'Urbano, quello dell'Annona, il Vigile, ed il Presorio. L'Urbano aveva autorità di render ragione in luogo di Magistrato, che per qualche occorrenza si se sse partito dalla Città; Il Vigile era sopra gli Incendiari, e Rompitoti di porte, ladri, e ricettatori di malsattori; Il Pretore aveva piena autorità di correggere la publica disciplina, e le sue sentenze erano inappellabili. Vi erano ancora altri Magistrati, come i Centoviri, ed altri, quali lascio per brevità, e li creavano nel primo giorno di Gennaro, o di Marzo, o di Settembre.

De' Comizj, che cosa erano.

Molti surono i Comizj, ed erano luoghi scoperti, dove si radunava il Popolo, ed i Cavalieri per rendere i pattiti nella creaz one de i Magistrati. El'Universale era vicino al Foro Romano, dove è ora la Chiesa di S. Teodoro, e li Septi erano vicino a Monte Citorio, dove è ora la Colonna Antoniana.

Delle Triba.

Rentacinque furono le Tribù di Roma, l'Aviense, la Cornelia, la Claudia, la Collina, la Crustomina, l'Emilia, l'Esquilina, la Fabia, la Falerina, la Galeria, la Lenionia, la Metia, la Nerniense, l'Orticolana, l'Orsentina, la Polatina, la Pariria, la Follia, la Pontina, la Popilia, la Publicia, la Pupina, la Quirina, la Romula, la Sabatina, la Scaptia, la Sergia, la Stellarina, la Suburrana, la Terantina, la Tromeatina, la Vientina, la Velina, la Vetura, la Volitina.

Delle Regioni, o Rioni, sue insegne precedenti.

Roma anticamente ebbe 14 Regioni, e non è molto tempo, che erano 13. e Gregorio Papa XIII. pose nel numero di 14. Borgo. La prima dunque è Monti, la quale ha per insegna tre Monti. La seconda è Trevi, che sà tre Spade. Colonna, una Colonna. Campo Marzo, la Luna. Ponte, un Ponte. Parione, un Grisone.

Regola, un Cervo. Sant' Eustachio un Salvatore fra le Cornà di una testa di Cervo. Pigna, una Pigna. Campitello, una testa di Drago. ne. Sant'Angelo, un'Angelo. Ripa, una Ruota. Trassevere una testa di Leone. Borgo un Cassone, topra del quale vi stà un Leone.

Delle Basiliche, e che cosa erano.

D'dici surono le Basiliche di Roma, ed erano luoghi, dove litigavano li Romani, ornate di Statue, e di belle Colonne, con due ordini di porticali, e le principali erano la Paola, l'Argentaria, e s' Alessandria.

Della Segretaria del Popolo Romano.

A Ppresso la Chiesa di S. Martino era la Segretaria del Popolo Romano, e su risutta al tempo di Onorio, e Teodosio Imperadori, che causalmente su consumata dal suoco.

Dell' Asilo.

Nationino, vi era un luogo detto Asilo, che su satto di Romolo per concorso alla sua nuova Città, con autorità, e franchizia d'ogni persona, così servo, come libero, tanto terrazzano, come sorastiero susse sicuro, Cesare Augusto lo guasto, parendogli, che non servisse ad altro, che dar occasione alle genti di mal sare.

Dell' Erario, cioè Cammera del Commune, e che moneta si spendeva in Roma in quei tempi.

L primo Erario, dove si conservava il Tesoro del Popolo Romano fatto da Valerio Publicola, su dove ora è la Chiesa di S. Salvatore in Erario appresso la Rupe Tarpea verso Piazza Montanara,
del quale Giulio Cesare spezzate le porte cavò 4185. libre di oto,
e 500. mila litre di argento, e suori del conto 375. mila, il secondo
su dove ora è la Chiesa di S. Adriano. La prima moneta, ehe su spesa
sa di rame senza segno alcuno, e Servilio Tullio su il primo, che la
segnasse con l'essigie della pecora, e di qui su detta pecunia. Nel
Consolato poi di Q. Fabio 185. anni di Roma edisicata, su coniata la
moneta di argento, con diversi rovesci, e anni 62 doppo su coniato
l'oro, essendo stato il primo Saturno, che ritrovò quella di rame.

F Delle Grecostasi, e che cosa fusse.

I Grecostasi era un luogo magnisico, dove si alloggiavano li Ambasciadori, che venivano à Roma, situato in quel canto del Palatino, dove si vedono alcune ruine sopia S. Maria Liberatrice.

Delli Rojiri, ecb: cola erano.

I Rostri era una ringhiera, che stava nel soro Romano, detti in questa maniera, perchè su adornata con li rostri di metallo delle navi delli Ansiati vinti in battaglia, nelli quali si rendeva ragione al popolo, e vi si pubblicavan le leggi, e ancor si recitavan l'orazioni. Avanti à questo Tribunale vi erano infiniti degli uccisi, e vinti per recar grandezza nella Republica.

Della Udonna desta Miliario.

D'irincontro all' Arco di Settimio nel foro Romano vi era una colonna detta dagli Antichi Miliario Aureo, dove per essa si sapeva uscire dalle poste della Città, e pigliare egni viaggio dove la persona voleve andare.

Del Tempio di Carmenta.

A Lle radici del Campidoglio dove è la Chiesa di S. Caterina, ora guasta, vi era il Tempio di Catmentana madre d' Evandro, satto dalle donne Romane in suo onore, perchè le concesse l'uso di potere andare in carretta.

Dell' Equimelia.

V Icino alla chiesa di s. Giorgio era un luogo detto Equimelio da Spurio Melio, il quale per essersi voluto impadronire di Roma, su morto, e consiscati al publico i suoi beni, ed i Censori volsero, che la sua casa susse gettata à terra, e per memoria sattone una piazza, che dal nome di Melio, come s'è detto, su chiamato Equimelio.

Del Campo Marzo.

L campo marzo su di Tarquinio Superbo, che dopo la sua espulsione su dedicato a Marte, e perciò su detto campo marzo, ed ivi si saceva la rassegna dell'Essercito, ed altre cose pertinenti alla mi-

lizia.

Del Vivario .

Rala porta di s. Lorenzo, e s. Agnese dietro alla Botte di Termini avevano gli antichi Romani un luogo particolare, dove tenevano rinchiuse varie sotti d'animali, de' quali poi se ne servizvano nelle caccie publiche, e dilettazione del popolo.

Della Villa publica.

A Villa publica era un' edificio magnifico appresso alli Septi di campo marzo, dove si ricevevano gl' Ambalciatori delle Provine

vincie nemiche del popolo Romano, a' qualinon era permesso d'alloggiare dentro le mura della Città.

De gli Orti.

Bbero li antichi Romani molti Orti famosi, ma per brevità diremo solo de' principali, che erano gli Orti di Salustio, e di Mecenate. Quelli di Salustio erano nel monte Quirinale appresso la Chiefa dis. Sufanna, che pur oggi si dice Salustio, nel mezzo del quale vi è una guglia distesa per terra, scolpita con lettere egizziache, e v'era tal amenità, che molti desideravano lasciare il Palatino per quivi abitare, in questo luogo v' era la casa, e la piazza del detto Salustio. Quelli del mecenate erano nel monte Esquilino, nel quale si soleva seppellire li morti, mettendosi in certi pozzi, che gli antichi chiamavano puticoli, acciocche si putrifacessero, e questa su antichissima sorte di sepoltura, poi su introdotto l'uso di abbruciarli, il che si faceva nel medesimo luogo, ma perchè il fumo faceva danno, e fastidio al Senato, e popolo Romano. Augusto dono questo campo à Mecenate, dove fece questi Orti, tanto dagl'Autori nominati. Nella sudetta Torre stette Nerone à vedere abbruciare la cirtà, godendosi dell' incendio di esfere. Il colle degli Orti cominciava dalla porta del popolo, e non passava più oltre che la chiesa della Trinità, e su chiamato cosi dalla pianura, che gli è sotto, la quale era fertilissima di ortaggi, ma ora vi sono tanti casamenti, che pare una nuova città.

Delle Carine .

E Carine comiciavano presso il coloseo nelle radici del monte Esquilino, seguitando la via Labicana presso la chiesa di s. Pietro, e Marcellino, e per la via onde si và à s. Giuliano, ed indi poi l'arco di Gallieno oggidi detto di s. Vito, lungo la contrada di Suburra sotto s. Pietro in Vincolaritornavano al detto colosseo. Furono dette le carine dagli Edisci, i quali erano fatti à simiglianza di navi. In questa contrada abitava la maggior parte della nobiltà di Roma.

Delli Clivi.

P Er la Città v' eran molti clivi, ma li più celebri eran quelli, dove si saliva in Campidoglio, il più antico era presso la chiesa della consolazione, che al tempo de' censori su lastricato, l'altro era sotto il Palazzo del Senatore, che cominciava dal Tempio della concordia, dove che oggi si vedono otto colonne altissime, salivasi per cento gradi alla Fortezza del Campidoglio, appresso questo era l'alarto Clivio, che cominciava dall' Arco di Settimio, e si può crede-

DIROMA

re ornatissimo, si perchè egli saceva corrispondenza all' Arco, si ancora per la selciata di grossa pietra, che pochi anni sono vi su, cavandosi, trovata. Il quarto Clivio era dall'altra banda nel monte alle scale di Araceli, onde si sale ancora oggidi, dove pur a'nostri giorni si è trovato una porta di sinissimo marino.

Delli Prati.

Petra erano i Prati di Muzio Scevola donarigli dal Popolo, quando stimò più la salute della patria, che la sua stessa contro il Rè Porfenna.

Delle Carceri pubbliche.

Uella che era a' piedi del Campidoglio dove su posto S. Pietro, e S. Paolo in prigione, s' addimandava il Carcere Tulliano, se to da Anco Marzio, e da Tulio Rè. E quello ch' era vicino à S. Nicola in Carcere, nel quale vogliono alcuni, che susse ucciso Appia Claudio uno delli Decem Viri, che governavano la Republica, perchè vol se violare Virginia siglia di Virginio Centurione.

Di alcune feste, e giochi, che st solevano Celebrare in Roma: G Li antichi Romani Celebravano in onore di Giano alli 9. di Gennaro le feste Agonali. Nelli due ultimi giorni di Febraro sacrificavano à Marte, alli 3. di Aprile celebravano le feste Floriali in memoria di Flora meretrice molto amata da Pompeo, quale lasciò erede di tutto il suo al popolo Romano, e la sua casa era dove è ora il Campo di Fiori; cosi detto dal suo nome. I giuochi Floriali si vano già fotto la vigna del di Card. Ferrara à piedi il monte Quirinale ora detto Cavallo, dove si vede la valle rinchiusa di pareti per le nude meretrici, che con ogni licenza di parole, e movimenti lascivi si facevano. E à 6. di detto mese in memoria della vittoria avuta contra i Latini, andavano i Cavalieri con gran pompa vestiti, portando nella destra rami d'olivo, dal Tempio di Marte (che era nella Via Appia, discosto da Roma miglia quartro) à quello di Castore, e Polluce. A 29. di Maggio erano i Lustri, ed erano festivi di Marte, ne' quali si mostravano le trombe, l' Aquile, ed altre insegne militari . L' Autunno celebravano le feste in onore di Bacco . e nel mese di Decembre celebravano i Saturnali in onore di Saturno. Solevano ancora celebrare i giuochi Trajani, Capitolini, i Scenici, gli Apollinari, i Secolari, i Plebei, i Circiensi, ed alegi che per brevità tralascio.

De' Temy .

F Urono in Roma molti Tempi, ma li più celebri fu quello di Gio-ve Ottimo Massimo, e quello della Pace, Pantheon, Quello di Giove Ottimo Massimo era in Campidoglio votato da Tarquinio Prisco & edificato da Tarquinio Superbo, ed era in forma quadrata, ciascuna delle due faccie era 220. piedi, e aveva tre ordini di colonne, e vi spese nelli fondamenti 4000. libre d' argento, ed oltre gli altri ornamenti vi erano una statua di oro di dieci piedi, e sei tazze di smeraldo portate a Roma da Pompeo. Il Tempio della pace su supra ogn'altro grandissimo di forma quadrata, ornato di grandissime colonne, estatue, edificato da Vespasiano 80. anni gopo l'ave. nimento di Cristo, ed arte in un subito al tempo di Commodo le ruine del quale si vedono ancora vicino alla Chiesa di S Maria Nuo. va, non rovino, come dice il volgo, la notte di Natale . Il Pantheon à ancora in piedi in forma rotonda, d'altezza, e larghezza di piedi 344. satto di fuori di mattoni, e di dentro è ornato di varj marmi, ed ntorno vi sono Cappellette molto adorne, dove vi erano collocate le statue degli Dei , e le sue porte sono di bronzo di maravigliosa grandezza, e fu già dedicato a Giove vendicatore, a Cerere, ed a tutti li Dei, e si domanda la Rotonda, su anco coperto di lame d'argento, le quali Costantino III. Imperat. levò via, e portò a Siracusa insieme con tutte le statue di rame, e di macmo, che erano in Roma, e vi fece più danno in 7. giorni, che vi stette, che non avevano fatto i Barbari in 25 %. anni, e come crede il volgo, che S. Gre. gorio per causa della Religione facesse gertare nel Tevere le più belle statue, e rovinare le antichità; anzi fece rifare molti acquedotti, che andavano in rovina. Ha ancora un bellissimo porticale fatto da Marco Agrippa ornato di 13. grandissime colonne, ed il suo tetto è sostentaro da travi di rame dorato.

De'Sacerdoti, e delle Vergini Vestali, ed altri istrumenti satti
per uso delli Sacrisci, e suoi istitutori.

Uma Pompilio, preso che ebbe il governo del Regno per addolcir quel Popolo seroce, e rozzo introdusse nella Città la religione, ed il culto delli Dei, ed ordinò molte cose in onor di quelli, edisics il Tempio di Vesta, il quale era tondo, vietato agli uomini l'entrarvi, ed elesse un numero di Vergini a servigi di quello le quali bisognava, che sussero nate di uomo libero, e che non sussero maculate di corpo, ne sceme di cervello, e si accettavano di anni sei, infino ad anni 10. al più, ed i primi 10. anni imparavano la forma de sarni.

anni ammaestravano le giovani, che pigliavano di nuovo, e passati li detti 30. anni si potevano maritare, ma quelle, che si maritorno surono infortunate. La principale, cioè la Sacerdotessa, la chiamavano Malsima, ed era in gran venerazione, e riverenza appresso il Popolo Romano, ed avevano in custodia un fuoco perpetuo, il Palladio, cioè la flatua di Minerva, ed altre cose sagre de Romani, e quando erano ritrovate in adulterio, come su Porfiria, Minutia, Sestilia, Emilia con due compagne, e molte altre le facevano morire in questa maniera. Le disgradavano, e le portavano sopra una bara legate con il viso coperto, con grandissimo silenzio per la Città, la quale in quel giorno era tutta in pianto, infino a porta Salara, vicino alla quale v' era un luogo, che si diceva il campo scelerato, nel quale vi era una sepoltura, che aveva un picciol buco, e due picciole fineltre, ed in una vi mettevano una lucerna accesa, nell'altra acqua, latte e mele, giunti che erano al detto luogo il primo Sacerdote diceva alcune orazioni, sempre tenendo le mani involte al Cielo, e poi lo facevano entrare in detta tomba per picciol buco, fra tauto il Popolo volgeva il viso in dietro, ma tolta poi via la scala, e coperta la tomba con una pietra a guisa di una sepoltura; il Popolo vi gertava sopra la terra, e stavano tutto quel giorno in continuo pianto. Creò tre Sacerdoti detti Flamini, uno in onor di Giove, l'altro di Marte, il terzo di Romolo, quali andavano vestiti d'una veste segnalata, portavano in resta un cappello bianco, che lo chiamavano Alba Galero. Ordinò ancora il Pontefice Massimo, e 23. Sacerdoti dimandati Salj in onor di Marte, li quali vestivano di certe toniche dipinte, e nel petto portavano un pettorale ornato d'oro, e di argento, e di pietre preziose. Crescendo poi la religione, e il culto delli Dei delli quali ebbero i Romani più di trenta mila, accrebbe ancora il numero de' Sacerdoti, come il padre Patraro, li Faciali, li Epuloni, e Auguri, li quali avevano tanta potestà, che non si poteva congregare il Senato, se essi non permettevano, ed andavano vestiti di vari vestimeni; ma quando sacrificavano era una istessa. maniera di vestire, e vestivano d' un camiso di lino bianco amplo; lungo, il quale lo cingevano nel mezzo con un cingolo, e questo modo di vestire, era chiamato Gabinio. Avevano ancora molti istrumenti, e vasi fatti per uso di sacrifici, come il presenicolo, il quale era un vaso di rame senna manichi, e aperto a guisa d'una ramina. La patena era un vaso piccolo aperto. L'achamo era un vaso picciolo come un bicchiero, ed in quello gustavano il vino ne' sacrificj. L'insule è un panno di lana, col quale si copriva il Sacerdote, e la vittima,

L'innacolo era un bastoncello di granato dotato, che si metrevano i Sacerdoti sopra la testa quando sacrificavano. L'acera era la navicella dove tenevano l'incenso. L'analabri era dimandata la mensa: dove si tenevano sopra le cose sacre, i vasi, che tenevano i Sacerdoti per uso suo erano aucor loro chiamati analabri. Sescepita era un cortello di serro alquanto lungo, con manico tondo d'avorio guarnito in capo di oro, e di argento; ed inchiodati con certi chiodetti di rame. I struppi erano certi frascitelli di verbena, che si mettevano ne' coscini sotto la testa delli Dei. Il Sessibolo era una veste bianca tessura, quadrata, e lunga, la quale si mettevano le Vergini in capo quando sacrificavano. Usavano ancora molte altre cose, le quali lascio per brevità.

Dell' Armentario, e che cosa era.

Armentario era vicino al tempio della Pace, ed era un luogo dove si conservavano l'armi del publico, perchè i Romani non avevano privatamente armi, quando givano alla guerra si prendevano da questo luogo, e nel ritorno poi le riportavano, ed andò alla guerra il Popolo Romano senza stipendio più di 200 anni.

Dell' Esercito di Terra, e di Mare, e loro Insegne.

E Bbero i Romani (come scrive Appiano) al tempo degl' Imperatori 200 mila pedoni e 40 mila Cavalieri, 300 Elefanti, e 2000 Carri, e di più per bisogno 300 mila armati. Quella di Mare era di 2 mila Navi, e 1500. Galere da 3. sino a 5. ordini di remi. Ebbero molte Insegni militari, ma la propria su l'Aquiia.

De' Trionfi, ed a che si concedevano, chi fu il primo che

trionfasse > e di quante maniere erano.

I L'Trionfo si concedeva al Dittatore, Console, o Pretore, che in un fatto di arme avesse vinto più di 5 mila Nemici, e che sottometteva all' Imperio Romano Provincie, Cittì, e li più splendidi furono quelli di Pompeo, e di Cesare. Ovazione era un modo di Trionfare, che si concedeva a quel Capitano, che aveva il nemico a man salva, ed entrava a piedi nella Cittì, con il Senato dietro senza l'Esercito, ed il primo, che trionfasse su Postumio, Tuberto Console, e trionfò de Sabini Marcello per la presa di Sicilia, e molti altri, ma il primo che trionfasse su Romolo, e l'ultimo Probo Imperatore, li trionfanti surono 320. Ed il primo, che condusse nemici soggiogati in Roma su Cincinato. Ed andavano sopra un carro di due rote, tirato da cavalli, ò de altri animali con l'Essercito dietro coronato di lauro, e giunti in Campidoglio, e simontati dal carro entravano nel Tempio di Giove Ottimo Massimo, a rendegli

dergli grazie della ricevuta vittoria, e facrificato che avevano un bianco Toro, andavano alle loro stanze.

Delle Corone, ed a chi si davano.

Olte furono le corone, che li solevano dare in premio del va-I lore de foldati. La Trionfante era di lauro, si dava al Capicano. L'Ossidionale che era di Gramigna donavati a chi liberava la Citià dall' asicdio, ed il primo donato su Scinio Dentato. La Civica, ch' era di quercia, o di elce davasi a chi liberava un Cittadino da qualche gran pericolo. La murale si dava dal Capitano a quel Soldato, ch' era il primo a falire sopra le mura de nemici. La Castrense si donava al primo, che entrasse nelli alloggiamenti de nemici, e fopra i Bastioni. La Navale si dava a quello, che era il primo a montar sopra l'armata de nemici, e tutte tre quelle si facevano d'oro, e la Morale era fatta ad uso de Merli delle mura della Città. La Castiense a guisa di un bastione, e la Navale come un sperone di Galera. L' Ovale era di Mortella, davasi al Capitano che aveva vinto il nemico a man falva. L'Armilla erano certi cerchietti di lame d'oro, e d'argento, che portavano li soldati nel braccio sinistro, appresso la spalla per ornamento.

Del numero del popolo Romano.

N El censo di Servio Tullio si trovò in Roma, computando il contado 84. mila persone. E dopo la morte di 300 Fabi satta la rassegna, surono trovate in Roma cento centinara di migliara, e sette milla e trecento dicidotto persone. E nella prima guerra. Cartaginense, satta la rassegna titrovorno in essere ventinove mila trecento trenta uomini. Ed Augusto ritrovò cento trenta centinara di migliara, e mille trentasette, Tiberio ne ritrovò sedici volte cento migliare, ducento novant' uno.

Delle ricchezze del Popolo Romano.

Randissime surono le ricchezze anticamente in Roma, come si può giudicare per li superbi Edisicj, grandi Teatri, ed altre cose mirabili, che vi surono: e non era tenuto ricco Cittadino chi non poteva mantenere a sue spese un'anno l'Esercito, e tra i ricchi su Lucullo, al quale essendo degli Istrioni addimandato in presto cento venti vesti, gli rispose, che ne aveva cinque mila da imprestarli, e dopo la sua morte li pesci ch'erano nel suo vivajo surono venduti ttenta mila sesserzi, ve n'erano pari di ricchezze a lui più di ventimilla Cittadmi.

Della liberalita delli antichi Romani .

P Iene son l'istorie della liberalità degli antichi Romani, ma ne sciatori Cartaginesi portano una gran somma di danari per ricuperar 2744. giovani prigioni, gli lasciò andare senza torre cosa acuna. Fabbio Massime essendosi convenuto con Annibale di permutarei prigioni, e quelli che n' avesse ricevuto maggior mumero, dovesse pagare per ciascuno due libre e mezza d'argento, ed avendone Fabio ricevuto 147. di più, e vedendo, che il Senato avea ragionato molte volte non concludendo cosa alcuna mandò il Figliuolo a Roena, e fece vendere il suo podere, che aveva in nome della Republicarimesso, volendo più presto rimaner povero di avere, che di fede, e quello, che pagò furono sei mila, e ducento ducati. Plinio nipote, conoscendo che Quintiliano per la povertà non poteva maritare una figliuola, li dono cinque mila ducati per maritarla.

Delli Matrimoni antichi, e loro ufanza.

Ostumavano gi' antichi Romani d'ornare la donna, quando andava a marito in questa maniera. Le davano primieramente una chiave in mano, si acconciavano il capo con una lancia; che avesse ammazzato un gladiatore, la cingevano con una cincura fatta di lana di perora, la quale lo Sposo glie la scioglieva sopra il letco, portava in testa sotto il velo, il quale addimandavano Flameo una ghirlanda di Verbena mesticara d'altre erbe, e la facevano sedere sopra una pelle di Pecora. E quando andava a marito era ace compagnata da tre fanciulli, che avessero Padre, e Madre, uno de quali li portava dinanzi una corcia accesa fatta di spini bianchi ( perche queste cerimonie si facevano di notre ) e gle altri due gli andavano un per lato. Le portavano ancora innanzi una rocca acconcia con il lino, e col fuso pieno di filato, e le facevano poi coccare il fuoco, e l'acque, e non accendevano nelle nozze più di cinque torcie, quali si solevano accendere dagli Edili.

IL FINE.